Run Milliamin) H 1852

### RACCOLTA

DELLE OPERE

DI

### F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accrefciute di varie offervazion Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

D A

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. V.



NAPOLI MDCCLXXXIX.

Con licenza de Superiori.

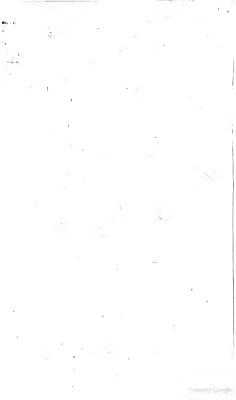

# TAVOLA

BELLE

Opere contenute nel Vol. V.

Digressione su le Censure.

Discorso della origine, Forma, leggi, ed uso
dell' uffizio della Inquisizione.

De Jure Asylorum.

#### AVVISO.

Opo la pubblicazione del Vol.VI.che contiene la Storia di Papa Alessandro III., e tre Scritture sul Dominio del Mare Adriatico a favore della Sereniffima Repubblica di Venezia; e fue ragioni pel Jus belli, nelle quali dimostreremo il diritto, che rappresentavi sul Mare Adriatico la Monarchia di Sicilia, daremo principio alla Storia de' Benefizi Ecclesiastici , che comunemente chiamasi trattato delle materie Benefiziarie, ed in questa edizione noteremo le interpolazioni corse nelle altre edizioni ; e finalmente daremo principio alla Storia del Concilio di Trento, la quale farà autorizzata da'monumenti autentici illustranti questa grand'Opera in esclufione di quella del Cardinal Pallavicino. Finalmente produranno i nostri Torchi il Concilio di Trento con le VARIANTI LEZIONI. In queste circostanze non cessano le premurose cure del Signor Ab. Giovanni Selvaggi in formare le sue annotazioni, ed alcune differtazioni giurifdizionali.

## DIGRESSIONE

SU

### LE CENSURE.

Opere di F. Paolo Sarpi non poffo fenza delitto, per amor della patria, e dovere verfo la Sc. vranità, tacere le più importanti verità, che le censure al diritto Canonico, ed alla Storia Ecritto Canonico, ed alla Storia Ec-

clefiaftica appartengono. Riconofco malagevole la intrapresa per le durezze de'nostri concittadini, avvezzi per private paffioni a tenere nel bujo dell' ignoranza fepolta la più costante dottrina; ma costretto dal zelo Nazionale mi son proposto mettere in veduta le mie meditazioni, affine di rilevare il fuperstizioso popolo da quelle oppressioni, che la barbarie de' scorsi secoli ha faputo disseminare contra la dottrina di G. C., e della Chiesa Cattolica, la di cui Fede costantemente professo, e religiosamente conservo . Nè creda alcuno, che per ispirito di fregolata paffione, o prurito di fatira oserò scrivere, ma tutto il mio ragionare farà frutto della meditazione cavata dalla S. Scrittura, dalla dostrina della Chiesa, da' SS. PP., da'Canoni antichi, e dagli Scrittori Ecclesiastici . Per procedere dun-Vol. V. que

que con ordine fa mestieri, prima conoscere la natura e l' uso delle scomuniche praticate dai primi Cristiani; indi l' abuso fattone da' succetsori de' SS, Aposlosi; e finalmente l'autorità de' Principi nel sovvenire gli oppressi sudditi; e come debba portarsi innanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva alle Regali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida, Iddio ci affissa con la sua santa mano per andar dietro alla pura verità, scacciando le false dottrine degl' imposlori glossatori.

La Chiesa è una società composta da gente, che si è proposto di venerare, e servire comunemente Iddio fecondo la dottrina infegnata da G. C. ad intendimento di guadagnarsi la spirituale, ed eterna salute. Coloro, che si uniscoscono a questa Chiesa, professando la Cattolica Fede fecondo la dottrina di Cristo, diconsi Fedeli, i quali tengono per loro ultimo fine non già i beni temporali di questa terra , ma la falvezza delle loro anime nel regno spirituale di G. C.: da ciò rilevasi, che l'uomo prima nasce cittadino della società civile, poi membro della focietà Cristiana. Nella prima riguarda i beni temporali della vita presente, ed i diritti dovuti ad ogni condizione di perfona : nella feconda tiene le sue mire al bene dell'anima nella vita futura, riguardandoli come peregrino per girne alla volta del cielo, fecondo l'avvertimento di S.Paolo 2, a Corinti V. 6, fintantoche noi altri Cristiani siamo in questo corpo mortale, noi facfacciamo un viaggio, che ci va avvicinando al Signore, fientes quoniam dum fumus in corpore, peregrinamur a Domino: E scrivendo agli Ebrei dice XIII. 14. Noi non abbiamo qui una città stabile, e permanente: quella, che noi cerchiamo, si è nella vita sutura: Non habemus hic manentem civitatem, sed sutura inquirimus.

La società civile ne' cittadini esige l' armonia ed esteriore polizia per conservare de' medefimi la concordia, e la pubblica felicità. La spirituale poi indirizza i fedeli a mantenere la dottrina di .G. C., e conservare la purità de costumi, affinche regnino nelle operazioni esteriori, e ne' loro animi la giustizia, e la fantità. Comanda il Principe, che i sudditi ubbidiscano alle leggi dello Stato: questi quando agiscono conformi alle determinazioni del Sovrano , basta per dichiarare la bontà delle loro azioni fenza che l' animo sia buono e retto. I premi o le pene da' Principi promessi o minacciate riguardano foltanto le azioni de' Cittadini, non già i loro animi , poiche dovrebbero prima essere perfuali e convinti con la forza della ragione, che il bene sia bene, o'l male sia male, il che non può effere operato dalla promesfa de' premi, o minaccie delle pene. Or dunque nelle civili società basta, che sieno buone le azioni, quantunque cattivi fieno gli animi de' cittadini, mentre nello Stato civile le pene non illuminano, non perfuadono, non convingono l' intelletto , ma l' obbligano foltanto a dovere, anche a suo malgrado, fare un'azione, che

egli non ama , o ometterne un' altra, che sarebbe in grado di fare. Al contrario la focietà frirituale non si contenta dell' esteriore polizia, ma penetra nell' interno dell'uomo. Ella vuole la giustizia delle azioni, e la rettitudine degli animi de' cittadini, poichè per l' acquistata cognizione ama l'animo la giustizia, e la pietà. La forza della ragione, della perfuafiva, e degli argomenti influisce nell' uomo la fantità, e la giustizia, non già le pene, non i premj, non la forza, non le lusinghe. La religione Cattolica c' infegna, che per effere felici nell' altra vita bisogna rendere le nostre azioni ed i nostri affetti conformi alla dottrina di G. C.; ma se le azioni faranno buone, e l'animo cattivo, allora il castigo gli si appartiene ugualmente che ad ogni malvagio. Quaggiù la malvagità o bontà dell' uomo non si ravvisa altrimenti . che dalle azioni ree, o buone. L' interno poi dell'uomo all' altro non puol'effer noto, perchè al divino giudizio tale cognizione appartiene; e conoscendone il cuore può influire in esso, e dargli quelle grazie e doni, per i quali addivenga cittadino della celeste Gerusalemme . Chi ben opera, riputafi probo, e fedele; chi commette trifti azioni, giudicafi reo, e corrotto. La focietà Ecclesiastica ritiene i buoni, e discaccia i cattivi, contro de' quali non usa pene temporali, perchè i castighi non giovano a migliorare gli animi rei; ma con la forza della ragione mantiene i loro animi nel retto fentiero per guidarli al regno de' cieli, ove giunti il Padre Celeste darà loro il condegno premio, o castigo, non a seconda delle buone azioni esteriori, ma a norma dell' animo retto. Coloro, che conservano mal talento, e cuore pieno di malizia non fono ricevuti nel Cielo, non oftantechè per timore delle pene abbiano commesso buone azioni, le quali, perchè fatte loro malgrado, ostano al fine della società Ecclesiastica , la quale tiene per suo certo scopo il migliorare le volontà de' fedeli. Ma fe dopo tali efficaci mezzi gli animi umani non restino migliorati, e la focietà foffre rischio di sconvolgimento, e fcandalo, nudrendo nel fuo grembo gente furba e maligna, allora la Chiefa è nel grado di praticare il rimedio di allontanare questi perniziosi membri, negando loro l' ingresso nella società Ecclesiastica, fino a che non si scorgeranno chiare riprove di emenda, e di animo ben formato a ricevere la fana dottrina di G. C.. Or bisogna quì notare le parole di Cristo Matt. 18., Si peccaverit in te frater tuus, vade & corripe eum . . . si te audierit , lucratus eris fratrem tuum : quod si te non audierit, adbibe unum , vel duos . . . quod si non audierit eos, dic Ecclesia . . . quod si Ecclesiam non audierit, sit tibi ficut Ethnicus , & Publicanus .

Servono nella focietà civile le pene a diftogliere l' animo di ciafcun uomo dal fommergere nell' antica confusione le leggi dello Stato,, effendone il Sovrano il legittimo depositario della pubblica sicurezza, e tranquillità. Le declamazioni, e la eloquenza non basta a depri-

mere la moltitudine propensa alla universale disfoluzione, ma fi richiedono quei motivi fenfibili, che percuotono i fensi per contrabilanciare le impressioni delle malnate passioni. Al Sovrano solo appartiene il diritto di difendere il deposito della pubblica pace dalle altrui usurpazioni per mezzo delle pene : tirannide poi chiamasi qualunque atto di privata autorità . Da queste verità costa, che nella società Ecclesiastica non esiste il diritto delle pene. Ma riguardandone il fine, le conosceremo non essere utili alla Chiesa, ma dannose a' suoi membri. Il merito per le buone, o 'l demerito per le cattive azioni deriva dalla naturale libertà: pel merito delle buone, o demerito delle cattive azioni spera l' uomo l' eterna salute, o teme l'eterna dannazione. Se dunque l'unico scopo della società Ecclesiastica tende a guidare le anime alla falute eterna, come possono giungere le pene a migliorare nella Religione Criftiana i cuori malvagi? Ma se le pene non togliono nell' uomo la libertà di operare à suo talento, e perciò meritare, o demeritare, ed allora queste sono inutili , e solamente tendono alla oppressione fenza punto giovare alle anime dei fedeli .

L' uso delle pene osta alla tranquilla proprietà della Chiesa: esse non formano buono l'animo, che sia cattivo: Esse non ispirano l'obbligazione a' propri doveri, ma timore ed abborrimento alle divine verità, ne finalmente impediscono la rea compiacenza alle iniquità, ma strappano a forza una esteriore azione buona, la quale innanzi a Dio è conosciuta empia, e perciò sono mandati alla perdizione. Le pene ne' cuori ostinati tipirano un eccessivo odio alle cose comandate, e tendono, in vece di migliorare, ad imperversare gli animi pertinaci. Al contario i sani ammaestramenti, l'esfortazioni, e la forza della ragione rende a Dio gli animi traviati, guidandoli nella via del Paradiso, ove Dio li vuole ricevere per mezzo della loro piena libertà, fantità di costumi, e rettitudine di vita, non già col capestro alla gola, è per ti-

mor delle pene.

Or esaminiamo, se questo mio linguaggio sia conforme alla dottrina di G. C.. Egli vestendo umana carne fu questo Mondo non volle con la forza convertire la gente pel retto cammino, ma coll' esortazioni, e con l' esempio avvertiva i popoli di custodire, ed-eseguire i suoi precetti, fenzachè aspettassero di riceverne nella altra vita il condegno castigo i Non misit Deus filium fuum in mundum, ut judicet mandum, sed ut salvetur mundus per ipsum : Joan: Il. 17. Si quis audierit verba mea, & non custodierit; ego non judico eum ; non enim veni , ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. XII. 47. Qui spernit me , & non accepit verba mea , babet, qui judicet eum ; fermo, quem locutus fum ; ille judicabit eum in novissimo die. ibid. 48. Il Salvatore dunque non volle usare con chiechelia la forza, con quale autorità dunque potrà la Chiefa praticarla? Lo stesso Apostolo S. Piea qualche determinata persona, a se diletta, la forza de miracoli, i quali essendo vie superiori alla condizione della creatura, non si può certamente dedurre, che i prodigi dagli Apostoli praticati competano a loro successori. Nella potestà ordinaria al certo non scorgiamo, che abbiano in qualche tempo gli Apostoli praticata la forza per obbligare i fedeli ad ascostare, ed offervare la loro dottrina.

Dal mio affunto niente differiscono i sentimenti de' Santi PP., tra quali S. Gio. Crisostomo hom. 23. così c' infegna "Niuna potenza " può effere paragonata colla nostra . E per " qual ragione? Perchè tutta la facoltà di pren-" dere la medicina, e di ristorare la sua salute , è posta del tutto nell' arbitrio dell' ammala-, to, e non già nel volere di colui, the dà la " medicina. Il che essendo stato conosciuto da " S. Paolo, così dice a' Corinti: Non già, che noi volessimo dominare sopra di voi nel nome della fede : Non qued dominemur vobis no-" mine fidei . Poiche a' Sacerdoti Cristiani non , è permesso nè poco, nè punto di correggere n per la via della forza le cadute de peccatori. " Quivi conviene mettere in opera la persua-" fione, e non già far uso della violenza. Pe-" rocchè non ci fu data dalle leggi tanta auto-" rità di castigare i delinquenti, e posto anco-, ra, che essa ci fosse stata conceduta, non " avremmo campo da poterla esercitare, giac-, chè Cristo a quelli solamente dona la corona " eterna, i quali non per forza, ma di loro

pro-

propria volontà, e per loro costante propo-" nimento si astengono da peccati. Impercioc-" chè se colui , che viene tenuto stretto e le-" gato, pur resiste tuttavia, egli sa male al certo : ma non vi ha però niuno quaggiù, " che abbia l' autorità di sforzare la tua vo-, lontà, e che poffa guarirlo a fuo dispetto . Nel libro I. de consid. dice : Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cobibeamus bomines a deliftis. La forza della religione non consiste nella coazione, come insegna Tertulliano ad Scapulam Cap. 2., mentreche non per forza , ma spontaneamente dee effere abbracciata : Nec religionis est cogere religionem , que sponte suscipi debet , non vi . Nello steffo senso scriffe Lattanzio lib. 5. cap. 13. Nibil tam voluntarium , quam Religio eft , in qua si animus adversus est, jam sublata, jam nulla est. Ove non vi è volontà, non vi è Re-ligione: l'animo avverso ogni pietà distrugge. La stessa dottrina costantemente insegnano tutti i Padri di S. Chiefa, come più diffusamente leggiamo presso Cassiodoro lib. 2. epist. 37. S. Bernardo serm. 66. in Cantic., ed altri . Ma fenza riandare a S. PP. riflettasi per poco nella fimilitudine Vangelica Matt. 12., quando Cristo comandò a'discepoli di lasciare la mal'erba del campo, perchè potesse anche essa crescere con la buona semenza. Or dunque se Cristo ne avesse voluto l'esterminio, non l'avrebbe lascista crescere. Da ciò deducesi, che i peccatori tra giusti non

vanno estirpati, e perciò l'uso delle pene non convenga a' Ministri della Chiesa.

Abbastanza dalla dottrina di G.C., dalla pratica Appostolica, dagl'insegnamenti de'PP., e dalla ragione naturale apparisce, che alla Cristiana Religione sconvenga l'uso delle pene, poiche il regno di Dio non è di questo mondo, nè quaggiù venne per fare da giudice, ma per guidarci alla falute eterna. La Chiefa deve ammaestrare, ammonire, intimorire i malvagi, e proccurare di ridurre i traviati nel retto fentiero della falute, ora con la faviezza della dottrina, or colle minaccie delle pene, e quando il defiderato fine con tali mezzi non fi ottiene, allora deesi scacciare il contumace dalla comunione fpirituale, e partecipazione de Sacramenti. A Maestri appartiene il diritto di pascere, e d'infegnare; a discepoli l'obbligazione di ascoltare con sommissione la voce del proprio Pastore. Questo ministero va esercitato senza dominio ; neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. I. Pet. V. 3. Quest' autorità non efige impero : Homo quis me constituit judicem , aut divisorem inter vos? Luc. XII. Di questa potestà esistente nella Chiesa niuno può dubbitarne, mentre dagl' atti Apostolici costa la divisione di Clerici, e popolo . Quelli erano gli Apostoli, i Disconi, ed i Seniori. Tetti gli altri erano popolo. A quelli apparteneva il diritto d'insegnare, e l'esercizio delle Chiefastiche funzioni; a questo la semmissione nell'udire la divina parola, come abbiamo dalla S. Scristura; Eph. Eph. IV. II. I. Cor. XII. 28. 29. Hebr. XII. 7, 17. Iac. III. 1.. Con fodi argomenti è stata ilustrata questa dottrina dal Moshemio in comm.
rer. Christ., dal Pfassio orig. Iur. Eccl., dal Buddeo de Eccles. Apost., dal P. Mamachio, ed altri, i quali convingono di fassistà l'opinione
del Bochmero disser. VI. Iur. Eccl. antiq. e' I
Bertschio vindicia notionis vocis Cleri genuina, i
quali sostengono, che la divisione di Clerici,
e Laici sosse sono che la divisione di Clerici,
e Laici sosse sono che mai conosciuta dalla Chiesa
Apostolica.

Da questa divisione non sorge la conseguenza, che nella Chiefa abbiano i fuoi Ministri fuperiorità, potenza, ed impero temporale, mentre tutti sono in quella società uguali, e niuno è Principe, niuno è suddito; non vi è Impero, ove non vi è premio, o pena; non vi è comando, ove non vi è coazione. Ne' tempi Apostolici vicendevolmente tutti chiamavansi Fratelli, e forelle; tutti infieme fi adunavano nello esercizio delle sacre funzioni ; si baciavano a vicenda; e tutti sedevano nelle agape senza distinzione di grado. I fedeli dispersi in più Chiefe erano tra loro strettamente collegati col vincolo della medefima fede, e dello stesso spirito. Con questa pratica scrivevano le loro lettere: Così Clemente Vescovo di Roma scrivendo a' Corinti fi esprime ; Dei Ecclesia , que Rome diversatur , Dei Ecclesia , que Corinthi babitat. Riferisce Eusebio nella Storia Ecclefiaftica lib. 4. la formola Apostolica : Ecclesia Dei

Dei , que oft Smirne , Ecclesia Dei apud Philomelium , O omnibus ubicumque terrarum fan-Ele, & Catholica Ecclesia populis, mifericordia, De par. Al nostro proposito giova rapportare la fentenza di Tertulliano de Idol. cap. 18. " G. C. , non avendo voluto efercitare alcuno impero " neppure fopra di quelli, per amore de' quali " egli si è abbassato al fordido ministero di la-" vare loro i piedi, ed avendo egli inoltre, av-" vegnachè fosse consapevole di possedere un " regno, rifiutato di effer fatto Re, egli ha " con questo suo contegno prescritto una for-" ma perfetta a' fuoi per la loro propria con-" dotta ancora, che è di diriggere senza l'am-" bizione, ed il fasto ne di dignità, ne di po-" tenza : si potestatis jus quoque nullum, ne in suos quidem exercuit Christus, quibus sordide ministerio functus est, si Regem denique sieri conscius sui regni refugit, plenissime dedit formam suis dirigendo omni fastigio, & suggestu tam dignitatis, quam porestatis. Quis enim magis els usus fuiffet, quam Dei filias? quales, & quanti ejus fasces producerent ! qualis purpura de bumeris ejus floreret ; quale aurum de capite radiaret , nisi gloriam saculi alienam & fibi , & suis judicasset . Concordemente i PP. tutti della Chiesa insegnano la stessa verità, come ravvisiamo nelle auree parole di S. Bernardo de confid. lib. 2. cap. 6. Forma Apostolica bee eft : interdicitur dominatia : indicatur administratio , que commendatur ipsius exemplo legislataris , qui sequutus adjungit ;:

autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Quis jam se titulo boc in gloriam putat, quo se prior Dominus gloria prasignavit? Merito Paulus gloriatur in eo dicens; Ministri sunt, O ego.

Il regno di G.C. effendo tutto spirituale diretto alla falvazione delle anime, ed i fuoi ministri altro diritto non hanno, che di proporre al popolo la fana dottrina del Vangelo, e di esercitare le facre funzioni destinate al loro ministero, senzachè possino usurpare sul popolo diritto di superiorità, ma devono vivere subordinati nella dipendenza dalla loro Chiefa . questo proposito giova rapportare la opinione di un dotto Franzese ( De l'autorite du Clerge, O du pouvoir du Magistrat Politique . Chap.I. Sect. 2. ) " Il diritto d'insegnare propriamente " appartiéne al corpo medetimo di tutti i Cri-, stiani, cioè a dire alla Chiesa intiera . Im-" perciocche le verità , che noi abbiamo da , fapere, e da praticare, fono state rivelate per " amore, e vantaggio di essa Chiesa. Quindi , essa ne conserva il deposito per mezzo della S. Scrittura, e delle Tradizioni, che le fono " state confidate . Ma siccome egli è impossi-" bile, che un corpo così ampio, il quale si " dilata per tutto il Mondo, ed i cui membri » quali tutti hanno degli affari civili, e debbono fostenere delle fatiche per provvedere , a' loro bisogni temporali , si possa prendere n la cura d'insegnare, ed essendo inoltre una , cofa, che partorisce confusione, il darsi tut-

s, to un corpo ad infegnare a' membri , donde , egli è composto , così G. C. Fondatore di , nostra Chiesa ha attribuito l' esercizio di tal , ministero a' Ministri in particolare . Ma essi , all'incontro non fi debbano dimenticare giam-; mai, che non parlano se non che in nome " della Chiesa, che non operano, se non che in , fua vece, e che effi hanno da trarre tutte le , loro parole, e tutte le loro dottrine dal de-" posito, che è stato consegnato alla Chiesa in " generale , Essendo eglino i mandatari della " Chiesa non hanno ragione di farle niente al-" tro, che ciò che sarebbe per fare la Chiesa me-" desima, se ella si ponesse ad operare per se stessa. Quello che qui si è detto della facoltà d'infegnare, va parimente inteso di tutte " le altre parti , e funzioni dell' Ecclefiastico " ministero. In questo proposito sono da os-" fervare due maffime, le quali fono al pari " certe entrambi . Quantunque l'esercizio delle , Chiavi sia riservato a' Ministri, essi non pe ,, possono nulla dimeno fare uso , se non se " nel nome della Chiefa: ed effi debbono ren-" derle ragione della maniera, che offervano " nello esercitare un siffatto diritto . Tuttavia " i Ministri non hanno acquistata questa loro " ragione dalla Chiesa; ed a questa non è sta-, to confidato il deposito delle Chiavi con ta-" le libertà, che staffe in petto suo il rimet-" terle nelle mani di chiunque ella volesse, e de " femplici fedeli, che non abbiano verun carat-

" rattere di Ministro, G. C., il quale non ha " voluto: che il diritto del Ministero venisse efercitato dal corpo intiero, ha stabilito di fua propria autorità i Ministri, a' quali un , tale Ministero dovesse appartenere, ed ha di-" fposto, che le funzioni, le quali sono pro-" prie di questo Ministero, fossero riservate a' " Ministri soli, e che ogni altro fedele ne fos-" fe privato . Sicchè i Pastori hanno ricevuto , la loro missione dalla bocca di G. C. mede-" fimo. Questa dottrina è costantemente tenura da' PP. della Chiefa . Santo Agostino spiegando il testo di S. Matteo v. 18, e 19, cap, 16. infegna, che S. Pietro, e gli altri Apostoli, nell'atto che G. C, confegnò le chiavi del regno celeste, rappresentavano la persona della Chiefa. Agli Apostoli in nome di tutta la Chiesa concesse il Redentore la potestà di sciogliere , e di ligare : Erga si personam gerebant Ecclesia, & sic eis boc dictum eft , tanquam ipsi Ecclesiæ diceretur , pax Ecclesiæ dimittit peccata, & ab Ecclesie pace alienatio retinet peccata; lib. 3. de baptis. cap. 18. n. 23. Al peccatore convertito per mezzo della potestà delle Chiavi si rimettono i peccati, quando colla sua conversione si riunisce alla sede di G.C. e restano legati, quando col suo malvagio operare si separa ; Cum veraciter ad Deum converso peccata dimittuntur, ab eis dimittuntur, quibus ipse veraci conversione conjungitur. Similiter cum alicujus peccata tenentur, ab eis te

nentur, a quibus se ille, cui senentur, vita dissimilitudine, & pravi cordis avversione dissungit, lib. 6. de bapt. cap. 4. n. 6. Consermano questa stesta verità il Gersone de potest. Eccles.cons. IV. Tom. II.; Giovanni Launoi Epist. V. ad. Adrian. V. Illant. tom. 1.; Febronio de Statu Eccles.; Fostato Vescovo Spagnuolo; Natale Alessandro, bist. Eccles. diss. 8. n. 53. sec. 15., e

16.: il Concilio di Basilea, ed altri.

Per il diritto delle Chiavi da G. C. alla fua Chiefa affidato devono quefti Ministri intima re agli ostinati peccatori l'ira di Dio, ed afficurare i penitenti della Divina mifericordia. Da questo diritto succede quello di fcomunicare dalla Chiefa gli ostinati rei. Prima di venire all'efercizio di questo diritto devono i Ministri della medesima efaminare, chi meriti di effere discacciato dalla congregazione de'sfedeli, e chi sia degno di rientrarvi dopo un costante pentimento. Su la dottrina di G. C., e pratica Aposlolica devesi l'esercizio di questo diritto adoperare.

Qual fosse la disciplina Apostolica sa le Core, v. c, che sti quella Chiefa era vero membro, fino a che S.Paolo non ne biasimasse sistemate perche così sembravano que Ministri partecipare a' suoi reati. E siccome nel ravvez duto peccatore giosse a Chiefa, così nella sua ostinazione gemono i suoi Ministri, perchè non sembrano partecipi delle altrui scelleragini. Co-Vol. V.

#### ( xviii. )

sì nel riferito luogo fi lamenta l'Apostolo : Vos inflati estis: O non magis luctum babuistis; e nel cap. 12. 2. a'Gor. v. 21, dice: Humiliet me Deus, & lugeam multos ex iis, qui ante peccaverunt, & non egerunt penitentiam Super immunditia , & fornicatione , & impudicitia . La Chiefa dunque affliggendosi piuttosto degli altrui misfatti , in vece della compiacenza, li discaccia dalla comunione de' fedeli, per appa-lesare innanzi a Dio, ed agli uomini il suo duolo, per purgare il corrotto cuore dell' empio, e per invitare a penitenza un cuore oftipato : Peccantes coram omnibus argue , ut O. ceteri timorem babeant I. a Tim. C. V. v. 20. Con miracoli approvò Iddio questa disciplina Apostolica, poichè colui, che era scomunicato, non piú membro vivo di G. C. era riputato, ma membro di Satanasso, assinchè consumato nel corpo con l'afflizione della carne purgaffe il fuo malvagio cuore per mezzo della penitenza; tradere bujusmodi Satana in interitum carnis . ut Spiritus Salvus fiat , insegnò l' Apostolo 1. a'Cor. c. V. v. 5. In tal guisa i cuori ostinati purgavano i propri misfatti, ed i giusti temevano Iddio, pregandolo con zelo, secon lagrime pel ravvedimento, e riconciliazione dello fcomunicato, Il fine Apostolico nelle censure riguarda foltanto la correzione dell' animo pravo ; la triftezza de' Sacerdoti tende allo fcopo della conversione del Cristiano: Nunc gaudeo , dice l'Apostolo 2. a'Cor. C. VII. v. 9., non quia contriftati estis ad poenitentiam : Contriftati enim estis

estis secundum Deum. La norma di formare tali processi da Cristo insegnata in S.Matteo c.18. ha di mira foltanto la conversione del peccatore, il quale per le private, o pubbliche correzioni emendandofi, ciascuno lucratus est fratrem suum : ma se le placide invettive, e le dolci declamazioni non producono il defiato fine, allora la Chiefa nel nome pubblico riprende, e discaccia dal suo grembo questi ostinati peccatori, i quali conoscendo la gravezza del misfatto ne chiedono la riconciliazione; ed allora deesi il convertito ricevere nella comunione de' fedeli, ne abundantiori tristitia absorbeatur qui ejusmodi est . . . O ut non circumveniamur a Satana; altrimenti la disperazione confermerebbe l'ostinazione del peccatore, il quale in seguela della sua penitenza meritar deve la grazia Divina nella promessa di G.C. ammettendosi alla partecipazione de' sagramenti, nè possono i Ministri della Chiesa resistere al cuor contrito, ed umiliato; calamum quaffatum non conteret, O' lignum fumigans non extinguet If. 42.; ma sia pronto il perdono a' ravveduti, la clemenza a' prigionieri, e la libertà a' rei, così il riferito Profeta cap. 61. prediffe, ad annuntiandum mansuetis misit me, ut mederer contritis corde , O pradicarem captivis indulgentiam, & clausis apertionem . Ut prædicarem annum placabilem (I) Domino , & diem ultionis

<sup>(</sup>t) Da questo luogo, e dalla let, 1. a'Cor. V. suor da ragione deducoro i Curiali Romani l'origine delle Pontificie Indulgenzé, delle quali parletemo nella Siona del Concilto di Trento.

Deo nostro, ut consolarer omnes lugentes, O donarem coronam pro cinere, oleum gaudii pro luctu, pallium laudis pro spiritu meroris.

Malgrado sì salutari precetti i Romani Pontefici, ed i Vescovi ne'tempi dell'ignoranza troppo male fi servirono di questo diritto; anzi con grande scandalo dell'universo, con danno della Religione, con nocumento degli Stati , e de' Principi , e con evidente loro vantaggio, e della Curia Romana fecero fervire quello diritto spirituale per trasformare il regno de'Cieli in carnale, e nello acquisto de' beni temporali per ingrandimento di una Monarchia universale . L'abuso delle fcomuniche ha prodottó de' gravi mali nella Chiefa, e nello Stato . Quindi vari dotti uomini con tristi sentimenti si sono ingegnati a dimostrare, che il diritto delle scomuniche non appartenga nè alla Chiefa, nè a'fuoi Ministri, ma che ciò spetti al popolo, il che dimostreremo erroneo, e falso, e che sia stato introdotto contra la volontà di G. C., e conservato contra la dottrina del Vangelo. Sostengono il Seldeno de Synedriis lib. 1. , e 'l Vitringa de Synagoga Vet. lib. 3. cap. 9., che la scomuinica fia per fua origine di rito Giudaico, e che gli Apostoli non per altro oggetto la praticarono, le nonchè per non abolire in un tratto la disciplina degli Ebrei, la quale conveniva ritenere per non frapporre offacoli alla loro conversione. Quindi cessata la cagione, bisognava abolire l'uso delle scomuniche. Altri pretendono, che le scomuniche de' primi Cristiani non erano si-

mili a quelle degli Ebrei , mentre presso questi la scomunica era una pena civile, spogliando lo scomunicato di tutti i comodi, ed averi della focietà Civile; i primi Cristiani al contrario, perchè ben ficuri di non effere quaggiù il regno de'Cieli , non fi arrogavano il diritto di punire nella fcomunica gli fcandalofi con pena civile, ma foltanto fe ne fervivano per difcacciare dalla congregazione de'fedeli coloro, che con la malvagia vita fi erano refi indegni di converfare con loro. Così ritennero i primi Cristiani I' uso di queste scomuniche per solo oggetto di non dar motivo agli Ebrei, ed a' Pagani di ricevere il rimbroccio di avere nella loro comunione domini sediziosi, e tristi. Quindi ne nasce la conseguenza, che la scomunica non sia stata altrimenti da Cristo introdotta, e che posfa abolirsi , quando si vuole , secondo vogliono il Clerico bist. Eccles. ad an. 116. p. 4. e'l Boehmero de confæderata Christian. discipl. in differt. Jur. Ecclef. antiq. Altri stimarono . che la scomunica fosse stata da Cristo introdotta, dagli Apostoli praticata, ed a' fedeli di allora prescritta a solo fine di scansare i rimbrotti, e le accuse degl' infedeli , i quali potevano a' Cristiani opporre, che nelle loro congregazioni conservavano gente di mal costume, e di reacondotta; quindi essendo oggi cessata questa cagione, inutile cosa sia ritenerne l'uso delle scomuniche .

Quanto fieno false le riferite massime si rileverà dalla dottrina di G. G., dalle pratica b 3 Apo. Apostolica, e dalla tradizione de' Padri, i quali concordemente insegnano, che il diritto di scomunicare i contumaci peccatori fia nella Chiesa. A' tutti è noto il precetto di Cristo regi-strato in S. Matteo 18. v. 17. 18. di allontanare dalla congregazione de' fedeli gli ostinati peccatori. Loda Cristo il zelo del Vescovo di Efeso per l'esclusione fatta agli uomini empi dalla sua Chiesa: Scio opera tua, & laborem, O patientiam tuam, O quia non potes sustinere malos : & tentasti eos , qui se dicunt Apostolos esse; & non sunt : & invenisti eos mendaces. Apocal. 2. v. 2. Al contrario biasima il Vescovo di Pergamo, perchè aveva nella sua Chiesa eretici, e miscredenti senz' ammonirli alla fincera conversione della fede: sed habeo adversus te pauca: quia babes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Ifrael , edere , & fornicari ; ita babes, & tu doctrinam Nicolaitarum, ibid. v. 13. e 14. Le lettere di S. Paolo a Rom. XVI. 17. 1. a' Cor. V. 2. 9. 11. 13. II. a' Teffal. III. 6. 7. 8. 14. 15. I. a' Teffal. III. 15. , 1. a Timot. V. 20., a Tito III. 20. sono piene di queste dottrine ; nè dalla S. Scrittura può rilelariene il contrario , anzi chiaramente costa che la potestà delle chiavi da durare eternamente fia nella Chiefa: amen dico vobis; quacumque alligaveritis Super terram: erunt ligata, & in colo; quacumque selveritis super terram, erunt soluta & in calo. Quì fa mestieri riflettere, che dalle voci legare , e sciogliere non possono i Ministri del-

la Chiesa dedurre, che a loro sia stata da Dio concessa una illimitata autorità di giudicare reo di scomunica, od affolvere da quella chicchefia a loro piacerà . E che l'autorità di ritenere quaggiù, o di sciogliere i peccati, abbia Iddio a ritenerli, o liberarne l' uomo nel Cielo, mentre ciò sarebbe far servire alla propria passione la potestà delle chiavi, cioè convertirla in un dispotisino . L' uomo senza una miracolosa operazione non può conoscere l' interno dell'altro uomo, perche non ha il dono della perfetta cognizione, e della infallibilità, e perchè circondato dall' umana debolezza puole giudicare peccatori gl' innocenti , ed i giusti rei di delitto. Il dire , che Iddio tenga nel Cielo legato, o sciolto ogni peccatore, che quaggiù sarebbe stato legato, o sciolto dal Ministero della Chiesa, ciò sarebbe abominevole bestemmia, quasi che Iddio si fosse impegnato di fervire a' loro desideri. La divina promessa non mancherà mai, quantevolte alla vera conversione del peccatore si aggiunga l'autorità delle Chiavi. Bisogna però, che tuttodi i Ministri della Chiesa vigilano ad insegnare la dottrina di G. C. con ispaventare i tristi della Divina giustizia: e consolare i penitenti della divina misericordia . Con questo modo il facro deposito delle Chiavi a loro affidato farà distribuito a'fedeli secondo la dottrina di G.C., e la costumanza Apostolica. Finalmente attestano i Canonisti, che la potestà di legare, e di sciogliere s' intende clave non errante, perchè

Cristo diede a S. Pietro due chiavi, cioè una della potestà, l'altra della fcienza, e della diferezione; siccome io dichiara S. Leone Papa nell'anniversario della sua ordinazione ferm. 3., donde se n'è formato un Canone nel decreto di Graziano C. 24. Qu. 1. Can. 5. Manet Petri privillegium, ubisumque ex ipsius sertar aqui-

tate judicium .

La proprietà delle Chiavi alla Chiefa compete, a' suoi Ministri l' amministrazione : questi non possono di quella servirsi con dispotismo fenza offendere la dottrina del Vangelo. Santo Agostino ferm. 164. de verb. Apost. cap. 5. raccomanda nel giudicare i peccatori le Apostoliche costumanze: Sane si judex es, si judicandi potestatem accepisti Ecclesiastica regula, si opud te acculatur, fi veris documentis , testibulque convincitur ; coerce, corripe, excommunica, degrada: fic vigilet tolerantia, ut non dormiat disciplina. Questi necessarj mezzi convengono a' Ministri per l'uso delle scomuniche, i quali render debbono stretto conto a G. C. per l'abuso . Nei primi tempi della Cristianità, prima di fulminare le censure, si richiedeva il consenso della Chiefa universale, il quale non potendo effere espresso, bastava il presunto, come da S. Paolo I. ad Corinth. Cap. 5. v. 3. abbiamo : Ege jam judicavi, ut prafens, eum, qui sic operatus est in nomine Domini nostri Iesu Christi, con. gregatis vobis & meo spiritu, cum virtute Domini nostri Iesu , tradere bujusmedi Satana in. interitum carnis , ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi . Questa pratica nel progresso del tempo intieramente cambiossi, mentre non più l' uso, ma l' abuso, non più lo esercizio, ma la proprietà si arrogarono i Ministri della Chiesa. Passarono le censure dalla spirituale medicina de' suoi membri alla spaventevole mutilazione de' medefimi per fostegno della loro vendetta, avarizia, ed ambizione. Le chiavi del Cielo degenerarono ad effere chiavi del dispotismo nell' acquisto de' beni temporali con invertere la ragione de' privati, e dei Principi. Con ragione si scaglia contra costoro il Gersone de vita spirituali anima leet. 4. Coroll. 4. , bec facientes , moliuntur jugum imponere graviffimum super cervices bominum . Si raffomigliano costoro, che per conservare, o acquistare i beni temporali, minacciono la morte eterna . a coloro, che per discacciare dall' altrui testa gl' insetti, scagliano il bastone per toglierli la vita. L'effetto dunque della scomunica non è di togliere i beni temporali, nè di fottrarre i fudditi dalla foggezione de' Principi, nè di privare to fcomunicato degli uffizj fociali, mentre queste scandalose imprese sono fomiti di zelo indiscreto, dell' ambizione, e dell' avarizia.

Di fua natura la scomunica è una pena spirituale, o sia un scioglimento di quel contratto fatto dallo scomunicato, quando tra i membri della Chiesa fu annoverato. Promette il Cristiano nel suo Battessimo di credere a G. C., di ri-

nunziare al Demonio, ed alle sue pompe, ricevendo in ricompensa la partecipazione de beni spirituali, e la vita eterna. Quando la Cristiano per la sua mala condotta ricede dal contratto, allora si rende indegno di partecipare i beni spirituali della Chiela, non già di esfere spogliato de' beni temporali, e di soffrire nello Stato la più orribile diminuzione di Capo.

La vita del Cristiano alla dottrina di G.C. devesi conformare. Se a questa si oppone, se sia fcandalofa, se manifestamente resiste alla disciplina dalla Chiesa costantemente offervata, come infegna S. Paolo I. a Timoteo 1. v. Milita in illis bonam militiam, babens fidem & bonam conscientiam , quam quidam repellentes circa fidem naufragerunt , ex quibus est Hymeneus, O' Alexander , quos tradidi Satane, ut discant non blasphemare, allora il contumace violatore merita di effere discacciato dalla Chiesa, cioè dalla spirituale comunione de' Fedeli, e non già per fini politici convertire quest' arma spirituale nella privazione de' beni temporali , e feparazione dal commercio civile degli uomini . Ma quando il Capo Ministeriale della Cristianità affunse la condotta dell' antica Sinagoca carnale Giudaica, allora nacque nella Curia Romana l'introduzione di anathematigare tutto ciò, che ostava all' ingrandimento della sua monarchia temporale, e si ritrovò la scomunica ipso jure , & ferendæ sententiæ , investendosi. qualunque disciplinare ordinazione col carattere di

di Anathema, di Anathema.maran-atha, e di Schammatha.

Opportuno luogo quì sembrami di notare non pochi errori adottati dalla Curia Romana nelle voci tradere Satane ; anathema , maran-atha, e Schammatha . Sostengono Estio , e Beveregio , che tradere Satanæ fignifica aver taluno come discacciato dalla comunione de' fedeli . Presso gl' impostori glossatori, ed alcuni volgari Canonisti, e Teologi si è presa la voce anathema per dinotare lo scomunicato, ma il suo originario fignificato non è stato mai tale. Questo discende dall' Ebreo cherem derivativo di charam, ed in latino diciamo feparare, excindere. Può usarsi in doppio significato, o per esprimere una cosa consegrata a Dio, ed esente dall' umano uso, o per dinotare una cosa degna di ogni abborrimento, e desolazione. In questo doppio senso Giosuè cap. 6. v. 24., anatematiza l'oro, l' argento, i vasi, e gli ornamenti a Dio consegrati, separandoli dalle cose profane; e sia poi in preda del fuoco divoratore la Città di Gerico, le mura, e gli abitatori, fuorchè Rahab : Urbem , & omnia que erant in ea, succenderunt, absque auro , & argento , & vasis aneis ; ac ferro , que in erarium Domini consecrarunt . Chiunque poi vorrà edificare Gerico, sia maledetto : malediclus vir coram Domino, qui suscitaverit , & edificaverit civitatem Ierico. In quefto stesso senso si usa la voce anatematizare, Così parimente leggiamo in Giosuè cap. 6., ne' Numeri c. 21., ne' Giudici cap. 12., nel lib. IV. de' Re c. 19. e ne' Maccabei lib. I. cap. 5. ove Giuda Maccabeo anatematiza gli flumei, cioè distrugge le loro terre. Oltre di significare la voce anathema la maledizione, si prende anche per l' imprecazione, così in S. Matteo cap. 26. abbiamo, che S. Pietro capit detestari, cioè anathematizare, facendo imprecazioni contra se stesso, in senso in spiritu Dei loquens dixit anathema Jesu, cioè non sa che lodare G. C. Ben dunque conoscesi, che la voce anathema si prende nelle Divine scritture in senso senso largo secondo le materie,

S. Paolo nella Let. 1. a'Corinti C.16.v. 22. alla voce anathema aggiunge immediatamente la Siriaca Maran-atha, usata nelle supreme scomuniche: Si quis non amat Dominum nostrum J.C. fit anathema, maran-atha . Dimostra S. Gio. Crisostomo bom. 44. in I. ad Cor. derivare questa voce dall' Ebreo, e fignifica Dominus noster venit, e non già dal Greco, poiche dispensationis , dice il Crisostomo, Domini sermonem confirmans, eo quod ex lis, maxime composuerit semina resurrectionis. Neque boc solum, sed illos etiam pudore afficiens, quasi diceret : communis omnium Dominus tantum dignatus est descendere: vos autem in iifdem eftis, & perseverastis peccare. S. Girolamo scrivendo a Marcella Epist. 137. dice, che Maran-atha discenda piuttosto

dal Siriaco, che dall' Ebraico, ma che per la vicinanza delle due nazioni abbia preso il tignificato quad Dominus noster venit in questo fenso, che, chi non ama G.C., sia anathema, e che sia cosa superflua menare una vita scelerata, mentre Cristo è già venuto. Quindi per la dottrina de' Padri maran-atha non può dinotare una suprema scomunica, ma soltanto un modo di profferire l'anatema contra coloro, che negavano la venuta del Messia. I Giudei chiamavano Cristo anathema, si perchè lo disprezzavano, come perchè col nome di Cristiano menavano una vita scandalosa. Altri opinarono, che maran-atha corrispondesse a quella terribile sentenza pronunziata contra Giuda: Ecce venit Dominus in Sanctis millibus suis facere judicium contra ownes, O arguere omnes impios. Da questa grave specie di scomunica ne deducono una terza specie chiamata schammata, che tra i Giudei fu la più terribile, privando l' uomo di ogni divino, ed umano consorzio. La voce schammata dinota, ubi mors, ibi erit desolatio, Dominus veniet . Costumavano gli Ebrei con queste voci discacciare il reo dalla comunione de' fedeli, e dalla società civile, condannandolo ad espiare i suoi misfatti nelle fiamme con lo infame defiderio di toglierfi dal numero de' viventi senza mai udirsi il suo nome. Ma questo barbaro costume non corrisponde alla piacevolezza di Cristo, e della Chiesa, la quale ama la vita del peccatore, non la morte, abborrisce il

il peccato, non il peccatore, cerca la sua eterna salvezza, non gli toglie la temporale, sempre prega il Signore per la sua falute, non gli desidera mai la morte, come a questo proposito insegna 5. Gio. Crisostomo bomil. 76. de anathemate: Dogmata impia, O que ab beresticis prosecta sunt, arguere, O anathematizare oportet, bominibus autem parcendum, O pro salute

ipsorum orandum.

La Chiesa secondo la diversità delle materie ha sempre praticata la voce anathema, o per dinotare la scomunica, o la separazione totale dalla comunione de' fedeli , o l' abborrimento ad una cosa mal fatta. Nel decorso del tempo questa voce ne' Concilj si è voluta attaccare a qualunque decisione di domma, o di disciplina. Quindi fu, che per l'ignoranza de' tempi il credulo volgo ha stimato domma qualunque disciplinare decisione, e la Curia Romana, confondendo la giurisprudenza Civile, e Canonica, ha polto mano in qualunque atto de' Principi, e de' Privati, e così per lo terrore dell' anatema hanno preso piede le massime de' Curiali con ispavento delle timorate coscienze, e danno dei Principi. Quindi è avvenuto, che l' arma spirituale della scomunica si è convertita in necesfario mezzo temporale per fostenere l' avarizia, il fasto, e l'ambizione nella estensione di una Monarchia Universale.

' Prevalfe ne' scorsi secoli la sentenza di alcuni Canonisti Romani, che lo scomunicato deb-

ba effere privato non meno de'beni spirituali della Chiefa, ma eziandio de'beni temporali dello Stato, allegando in pruova dell' affunto il testo degli Atti Apostolici Cap. 10. Occide, & manduca (\*), e la sentenza di Nicolò V., che definisce effere la scomunica non ad occidendum venenum, sed ad sanandum aptissimum medicamentum; Sono questi manifesti errori, Volle Iddio manifestare a S. Pietro, doversi battezzare non solo i circoncisi, ma eziandio i Gentili, tra quali era Cornelio Centurione, per mezzo della prodigiosa visione degl' animali, de'quali altri erano agl' Ebrei permessi, altri vietati a sacrificarsi, e mangiarsi. Per unanime consenso de' PP, altro non dinotano queste parole, che unire alla Chiesa per mezzo del battesimo i dispersi Gentili, come chiaramente dice S. Girolamo nei Treni di Geremia cap. 3. Petro oftendis in figura gentibus dictum eft, macta, & manduca, idest vetustatem corum sc. per baptismum contere, O in corpus Ecclesia, ac sua membra converte. Il Ven. Beda spiegandone il mistero dice: Animalia illa Gentes sunt in erroribus immundæ, sed trina submissione, idest mysterio Trinitatis in baptismo mundate, quum relicte bos minis imagine, bestiarum, & serpentium figuras sumserunt. Finalmente dalla definizione di Nicolò V. si deduce effere la scomunica piuttosto rimedio per fanare, che spada per uccidere.

<sup>(\*)</sup> Altri leggono immola, & manduca.

come defini il Concilio di Trento seff. 25.

cap. 3.

Luminosi esempj ci somministra la storia dello abuso fatto da Pontesici delle scomuniche, ma stimo superstuo ripeterne gli eccidi. Nel solo Gregorio VII. basta mirare, qual sosse delle confe la consusone nello Stato, e nella Chiesa per l'abuso delle scomuniche; e perchè non sembrino alterate, e sospette le mie rissessioni, vediamo, qual sosse il suo natural carattere dietro a ciò, che scrisse S. Pier Damiano lib. 1. epist. 16. list. E., il quale, riconoscendolo come un Satanasso, lo prega a non incrudelire contro di lui, affinchè la sua veneranda superbia non l'opprima con più lunghi slagelli (1): de cete-

\_\_

<sup>(1)</sup> Perche non sembra sospetto, e lontano dal vero il carattere di Gregorio VII., leggiamo ciò, che scrisse S. Pier Damiano ornato di fommo zelo, e Criftiana pietà. Faceva Ildebrando Arcidiacono della Chiefa Komana, che affunto al Pontificato preie il nome di Gregorio VII., da consultore a Niccolò II., presso cui era in gran au orità . Spogliò egli il S. Vescovo di tutte le rendite del suo Vescovado fino a togliergli i sacri arredi, e di questo attentato aspremente lo rinfaccia lib. 1. Epist. 8. dicendo: Benedictus Deus, quia dum quidquid mihi pro be. neficio datum fuerat, sollitur; dum ipjum quoque Sacerdosa. le ornamentum aufertur, certa mihi figna clarefcunt, quod Episcopalis in prexime dienitas miht funditus adimatur . . . preserce menafterium hofpitande, & confiscando muneribus abstulistis, de Episcopatu quoque quidquid proventus inveniri poterat, confumfisiis. Quid ergo restat, nist ut miles emeti. sus abjiciat cum clamyde cingulum , qui militaris fipendi; peraidit donativum? cedant igitur jam in ufus vestros Epi-100-

#### ( xxxIII. )

ro Sanctum Satanam meum bumiliter obsecro, ut non adversum me tantopere saviat; nec ejus veneranda superbia tam longis me verberibus atteeat. Egli appena assunto al Pontificato manisesta al mondo intero la sua illimitata potenza, e nella potestà delle chiavi si arroga la facoltà di dare, o togliere i Regni, gl' Imperi, i Principati, e tutto ciò, che gli uomini su la terra posseggono, come anche le Primazie, i Patriarcati, e Vescovadi, togliendoli agl' indegni, e dandoli a' degni secondo il merito delle persone, Vide Labbe Coll. Conc. Vol. VII. Egli stabilisce le massime più sediziose contra i diritti de'Principi , tirando la Regia autorità dall' umana cupidigia, e la Vescovile dalla Divina pietà, così egli scriffe ad Ermanno Vescovo di Metz Epist. 2. lib. IV. Illam ( cioè la Regia potestà ) quidem superbia humana repezit, hanc (cioè la Vescovile ) divina pietas instituit. Con questo scandaloso sistema prostituisce la dottrina di G.C. facendo servire la Cristiana Religione per istromento de' suoi politici interessi, i quali soste-Vol. V. nuti

fenpatus, finul & Mondferia, nec mihi gutguam de estero inane benfeit nome ebiciar! Lo fletlo S. Pier Damiano op. Tom. 3. opsfe 20. csp. 1, litt. A. B. nella fua Apologia per la dimessione del Velcovado lo chiama il fuo Saxanafio, che con lui ufa la pietà di Nerone: fed hie forte blandus ille tyramus, qui mini Neroniana femper pierate condoluit, qui me calquiramba demulfi; qui me cerce Aquilino, u ita toquar, unque palpavit. . Sed ho ego S. Satana mo refondo.

k

p

ş

4

r

nuti da' fulmini delle scomuniche acquistarono presso le nazioni tutte grande spavento, anzi, convertendo lo spirituale fine delle censure nel temporale, stabilisce l'esacranda massima, che un Re scomunicato è caduto dalla Regia dignità ; i fudditi restano sciolti dal giuramento di fedeltà, ed i Regni vengono devoluti al Papa, al quale devono i Vaffalli ricorrere per ottenere il nuovo Re. Con quelta deteltabile opinione si fervì contra tutti i Principi della Terra, e contra Errico Re di Germania, e d'Italia, il quale dopo la scomunica su deposto, e trasserito il Regno a Ridosso, il che su l' Iliade sunestissima di tante sciagure. Lo stesso praticò contra Roberto Guiscardo, estendendo sempre con la forza della scomunica la sua illimitata autorità fopra i Re della : Terra, come fcorgesi dalla Storia Su le stesse orme camminarono i successori di Gregorio, come Vittore II., Urbano II., Pascale II., Onorio II., Innocenzio II., Adriano IV., Aleffandro II., Innocenzio III., Onorio III., Gregorio IX., Innocenzio IV., Aleffandro IV., Urbano IV., Clemente IV., Bonifacio VIII., Giovenni- XXII., ed altri, come può ravvisarsi presso Matteo Paris bist. maj., Rainaldo ann., Muratori ann., Giannone Istor. Civ. ec.

Il diritto delle chiavi è tutto spirituale. Nella Chicsa risiede la potestà di fulminare le cenfure : 'A' Principi appartiene l'autorità di emendare gli stessi eccessi commessi dagli Ecclesiasti-

ci nelle scomuniche, poichè congiunto il Cristianesimo all'Imperio in tempo di Costantino M., per la di tostui forza la censura divenne atto legittimo. Nella primitiva Chiefa lo scomunicato foltanto veniva discacciato dalle comuni preghiere de' Sacrifizi, era però ammesso negli atti fociali, da' quali volendosi tener escluso si commetteva contra le leggi Giulie de vi publica & privata, poiche sotto gl' Imperadori Pagani riputavansi le nostre Chiese Collegi illeciti, onde non valevano le loro ordinazioni per astringere con pena i trasgressori, mentre mancava l'Imperio, e la Giurisdizione: Era la cenfura nella primitiva Chiefa fimile alle pene, che gli Esseni usavano nelle toro Sinagoghe, come a questo proposito notò Grozio ad Lucam VI. 22. Apparet ex bis, que diximus, in disciplinæ custodia sequatos Christianos exemplum Indeorum ; fed Effenorum prefertim , ut qui effent mere privati, fine ullo imperio, quemadinodum & Christiani . Da questa dottrina non difcordano il Baronio Tom. I. annal. an. 528. 6. 11., lo Spondano de Camet. Sacris lib. 4. p. 1. c. 2. S. 5., Polidoro Vergilio de Inven. rer. lib. 4. Cap. 2., ed Anastasio Germonio de Sacror. Immunit. Quindi è, che al Sacerdozio spetta il diritto di fulminare la censura, al Principe il regolarla.

Per costituzione degl' Imperadori Valente, Graziano, e Valentiniano dell' anno 376. indirizzata ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasino, ed altri, la conoscenza de' Vescovi alle sole cause di Religione su ristretta lib. 16. C. Th. tit. 2. 1. 23., nelle quali la fulminata censura fortiva la fua efecuzione per l'autorità del Principe. Ne' giudizi criminali doveasi ricorrere a' Magistrati. Dalle cause di Fede passarono i Vescovi ad usare le scomuniche negli altri delitti, che offendevano il Decalogo per quello, che riguardava il foro penitenziale, il che avvenne per esecuzione de' Canoni stabiliti nei Concilj, e confermati da' Principi. Quindi Arcadio ed Onorio nel 398. e 399. lib. 2. C.Th. tit 1. l. 10. lib. 16. Tit. 11. l. 1. restrinsero le scomuniche alle sole cause spirituali appartenenti alla Religione, e contenute ne' Sacri Canoni. Giustiniano nella novella 123. vieta ai Vescovi lo scomunicare senza cagione, e suorchè per quelle sole cause permesse dalle S. Regole Chiefastiche, e contenute ne quattro Concili Generali, confermati con fua novella 131. statuimus vicem legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, que a Sandis quatuor Conciliis exposite sunt . Nell' Oriente non meno, che nell' Occidente da' Principi successori questa novella fu ricevuta, e da Graziano inserita nel fuo decreto C. 24. q. 3. Can. de illicita . Nei Basilici lib 1. tit. de Sum. Trinit., lib. 3. de Episc. & 20.; nel Nomo-canone di Fozio tit. 9. S. 9., nella Sinopfi di Michele Attaliota, e nell' Egloga degl' Imperadori Leone e Costantino costantemente si prescrive esser nulle le fcoscomuniche fulminate contra le cagioni prescritte da S. Canoni.

Se ad una illimitata facoltà di scomunica devenivano i Vescovi, volendo suori dello Stato tenere lo scomunicato, in questo caso il Principe con ammetterlo nella fua grazia, tutti lo riputavano onetto cittadino. Quindi fu; che l' Imperadore Leone il Filosofo, giusta la sentenza del Seldeno de Synedriis lib. 1. cap. 10., vietò a' Vefcovi di poter fcomunicare alcuno fenza cagione prescritta da S. canoni, l. 30. C.de Episc.; Episcopis interdicimus, ne quem a Sacrofantta Ecclefia , feil communione' fegregent , 'nifi caussa probata sit. Qui vero citra probationem hanc fegregat; a facra communione quoddam ad tempus arceatur . Qui fa uopo riflettere , che nella Regia Potestà riposa il diritto di conoscere le cenfure per il ben pubblico in edificazione della Chiefa . Chiariffima testimonianza di ciò ci somministra Eutichio Patriarca Alessandrino nella affoluzione data da Costantino M. ad Eusebio Vescovo di Nicomedia, ed a Teogni di Nicea, il quale dall' Imperadore dopo la confessione della fede di Nicea furono affoluti, come attestano Sozomeno lib. 2. c. 15., e l. 3. c.4., Niceforo 1. 9. c. 4. Nel Concilio Toletano XII. dell' anno 680 Can. 3. finodalmente confermarono quei PP. il diritto de' Sovrani di ammettersi nella comunione de' Sacerdoti coloro, che erano stati ricevuti nella grazia del Principe . Nel XIII. Concilio Toletano can. q. non meno

si conserma il riserito canone 2., ma si sulmina pena di scomunica a' Saceruoti, se non ricevono nella loro Comunione gli ammessi alla grazia del Principe: us quos Regia admistet potestas, Clerus non evitet. Quindi manifestamente conofecsi, che la scomunica non è atto legistimo, e e sorense, e che a' Principi, come custodi e Protettori de Canoni, ne appartenga la cura.

Dalle cose dimostrate dipende l' autorità dei Principi in conoscere delle censure introdotte dalla ragione umana, non già Divina, e per tali motivi non posso tralasciare di raccomanda-re a' Sovrani di rinnovare ne loro Stati la legge di Giustiniano, stabilendo le cagioni nel fulminare le censure, ed annullando le altre in-ventate dalle Bolle de Pontefici, e più da Sinodi Provinciali , e Diocesani de'. Vescovi , i quali debbono dal Principe ottenere il permeffo per fimili congressi, e determinare cole soltanto appartenenti alla Religione, e disciplina Ecclesiastica , senzachè potessero usare atti giurisdizionali. Celebre a tale oggetto su la dieta di Norimberga nel 1522. nell' Imperio di Carlo V., ed i gravami proposti al Nunzio Pontificio di restringersi, il numero delle Scomuniche , neminem , leggiamo nel Goldasto Const. Imp. t. I. Cap. 22., nisi ob convictum bæreseos. crimen excommunicationis, gladio feriendum , aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia , Sacris litteris testantibus, reputandum effe . Allo Stato non meno, che alla Chiefa giova di non estenestendersi il numero delle Scomuniche suori di quelle stabilite dagli antichi Canoni. Quindi a ragione declamava Gio: Gersone di togliersi dalla Chiesa questo abuso cotanto peraicioso di moltiplicare ne' Sinodi tante scomuniche. Nè simile sentenza discorda da' migliori Teologi, e Canonisti. Vide Vin Espen sus Exclesiass. par. 3. str. 11. c. 6. n. 22.

Nella decadenza dell'Imperio quantunque i Romani Pontefici avessero acquistata una sterminata potenza, pure i Principi non cessarono di conservare la loro potestà su le scomuniche. La storia ce ne somministra chiarissimi monumenti registrati nel Goldasto Constit. I nper., presfo Struvio Hift. Germ., Lunig, e ne'Volumi des Droits & Libertes de l' Eglise Gallicane , e Preuves des libertes de l' Eglise Gallicane, ove leggonfi costanti testimonianze ritratte dagli Archivi per opera di Pietro Piteo, Giac. Cappello , Niccolò Brulart , Gio. du Tillet , i quali tutti manifestano la Regia. Autorità di far rivocare le censure fulminate contra la libertà, e Regj diritti, e che senza permesso del Prin-cipe non si possano scomunicare i Capi del Governo. Quindi è, che, tralasciando di numerare i mezzi efficaci tenuti da' Principi ne' loro Imperi per conservare i diritti inseparabili dalla Corona, fa uopo conoscere i modi praticatida' nostri Clementissimi Sovrani nelle censure . Per effetto della Regia Giurisdizione inseparabile dalla Sovranità nell' abuso delle scomuniche fulminate contra la dottrina di G. C. hanno i Re comandato a' Vescovi, che non iscomunichino, o che le rivochino; ovvero nella forza della natural' disea ne hanno impedito la pubblicazione, o l'esecuzione, dichiarando inutile ogni censura.

La Romana Curia nelle vicende de' tempi ha sempre proccurato di perturbare l' economia dello Stato, ed ingerirsi nella temporalità dei beni per mezzo delle censure praticate ad ogni menoma pretenfione, e per ingrandimento della Pontificia monarchia. La vigilanza de' più religiosi Sovrani non ha cessata di reprimere tali ecceffi . Sono troppo noti i Conservatori Regi prescritti dal Re Roberto per frenare le violenze usate dagli Ecclesiasti contra i laici, come rapporta il Giannone Stor. Civil. lib. 22. cap. 4. Fu troppo eccedente il prescritto dal Concilio di Trento in costringere i laici ad ubbidire ai comandi del Vescovo per mulclas pecaniarias, Jeu per captionem pignorum, personarumque di-strictionem; qual decreto, come lesivo de'Regi diritti, non su tra gl'altri ricevuti nel nostro regno, come notò il Reggente Villani . I tentativi della Corte Romana non sono mai cessati in queste nostre provincie, ma non hanno ottenuto il desiderato loro fine , anzi contra il precetto Vangelico fono terminati in gravi scisfure, come può offervarsi da' monumenti della Regal Cancelleria. Quindi è, che si è formato costante stabilimento nella materia delle censure. Si spedisce al Vescovo, o suo Vicario l' Ortatoria

toria di non procedere alla fcomunica, e questa fulminata la rivochi. Nella contumacia le gli reservive con termini più pressanti a aquali non prestando esecuzione, se gli manda la comminatoria, che suole produrre o la chiamata Regia, o il sequestro delle rendite, o l'arresto dei parenti, o l'espussione dal Regno, o altri espedienti più economici della Sovranità, come abbiamo dimostrato nelle annotazioni del 1. Vol.

Per natural difesa non meno al Magistrato, che al privato conviene il diritto di non temere la scomunica ingiusta si nell'ordine giudiziario, che nella causa. Insegna il Gersone esfer nulla avanti Dio, e gli uomini la sentenza del Pastore, se nella causa intrinseca contiene errore intollerabile. Papa Innocenzio III. continuando questo argomento dice, ciò può accadere in più casi, poichè nessuno de Passori, che vivuono sopra la terra, nè il Papa medessonò impeccabile, ed essendo circondati d'infermità eglino possono abusare del loro potere.

Il primo caso è, se la sentenza del Papa è espressamente, o anche implicitamente contra la

Fede, e la S. Scrittura.

Il secondo, se questa sentenza sa pregiudizio alla verità, alla vita, ed alla giustizia (1)

11

<sup>(</sup>a) Amendue questi casi offervansi per le proibizioni de' libri., e comminazioni di scomunica nella Bolta Vnigenitas Dei Filius, Per conoscere della medefina al Imrico.

(xLII.)

Il terzo, se arreca pregiudizio alla giusta libertà.

Da questa dottrina sostenuta con libertà Crifliana deducesi la verità, la quale tiene a Dio unita l'innocenza del fedele, quantunque agli occhi degli uomini sembrasse.rapita, poichè la feo-

rito, fa uopo tefferne la Storia. Al vacillante imperio di una monarchia universale nel principio del xviii secolo Clemente x111. pubblico questa bolla, condannando cento ed una proposizioni delle riflessioni morali del P. Quesnelli, eftratte dal Nuovo Testamento, che i più santi Vescovi della Francia avevano fatto imprimere a vantaggio delle loro Diocesi . Contenevano queste proposizioni i principali dommi di nostra S. Religione, come quella della grazia per operar bene , e falvarci ; quella della carità per effere meritorie le opere de' fedeli; quella del domma, e della morale, che contengono le regole della disciplina, e della saggia antichità, ove si dispone, che nella Chiefa l' autorità di scomunicare stia presso i legittimi Paftori , col consenso almeno presunto di tutto il corpo, adoperandosi queste armi Spirituali per edificazione , non a distruzione ; e che il timore di una ingiusta scomunica non deve impedirci di fare il nostro dovere. Appena pubblicata la bolla fecesi udire la voce della Fede, e laici, ed Ecclesiastici vi si opposero per non farla accertare, e comparvero le appellazioni al futuro Concilio fatte nel 1. Marzo 1717. da IV. illustri Vescovi di Mirepoix, di Senez , di Montepellier , e di Bologna, e dalle Vniverstà della Sorbona, e della Francia, Da tutto ciò non fi fgomentò punto. Clemente, anzi con fervido spirito altra Bolla pubblicò per obbligare la Francia alla ubbidienza della prima, Ma conoscendo niente giovare le bolle senza la forza della potestà temporale; perciò si maneggiò adoperare il mezzo de' Gesu( XLIII. )

fcomunica pronunziata dopo l'appello interpofio nelle forme preferitte dal diritto comune, o da un giudice rifiutato, o fofpetto, o fenza le monizioni Canoniche, o formalità autorizzate dalle leggi, o che nel fuo fondo contenga la fcomunica errore apertamente intollerabile, allora la Chiefa non conosce valide fiffatte fenten-

iti , i quali fu la rovina della Criftiana credenza , e vera disciplina della Chiesa proccurassero stabilire ad un nuovo corpo di Religione il Molinismo con tutte le infami sue conseguenze, e per gl'interessi della Monarchia Papale, e della loro Compagnia . Riusci felice l' impresa a Clemente, mentre il vecchio Re ordinò registrarsi la bolla per esser legge del Regno con queste modificazioni : ". Che la bolla si registrava senz' approvarsi i decreti non " ricevuti nel Regno , enunciati nella Costituzione; sen-" zache la condanna delle propofizioni, che riguardano la , scomunica , possa in qualunque maniera attentare alle " massime, ed agli usi del Regno; ne che sotto il pre-" testo di detta condanna si possa giammai pretendere , che quando trattafi della fedeltà , ed ubbidienza dovuta , al Re , della offervanza delle leggi dello Stato , e di 3, altri doveri reali e veri, il timore di una scomunica 3, ingiusta possa impedire i sudditi del Re di adempiri . Con questa Bolla pose in opera la Corte di Roma le sue usurpazioni contra i Principi, mentre il vano simore di una ingiusta scomunica impegnava gli animi deboli de' fuddiri a crederfi affoluti dal giuramento di fedeltà verso il lorb Sovrano fenza rimorfo della propria cofcienza. Finalmente un mal fondato timore della fcomunica preoccupando gli animi de' Fideli li lasciava ignorare la dottrina della Chiefa, non potendo iftruirfi delle questioni , che sono nella medesima, da que libri , che per privato intereffe fono stati proibiti. Qui ignorat, ignorabitut

tenze. Graziano, spiegando le parole di S. Gregorio, dice, quegli, che non è stato condannato con una sentenza Canonica, non dee subire la pena Canonica, ed insegna nella q. 3. Cap. non debet: Questo ci fa conoscere, che una sentenza ingiusta non lega nessuno d'avanti a Dio, ne di avanti alla Chiefa; come noi l' abbiamo appreso anche da Papa Gelasio. Egli dice : cui est illata sententia . . . Si injusta est , tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia . Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum. Un uomo dunque non deve sospendere l'esercizio delle sue funzioni , e non dobbiamo astenerci dal comunicare con lui . allorche è notorio, che la fentenza pronunziata contro di lui è ingiusta. Da ciò rilevasi, che per l'ingiusta scomunica non deve l' innocente nè temere, nè darsi pena di esserne sciolto, perchè in alcun modo non legato.

Ma non giungendo l' uomo per propria paffione a tonoscere il merito della sentenza, sa
di mestiero con semplice richiamo ricorrere al
Principe per dichiararsi abusive e nulle tali sentenze. A norma delle leggi municipali di ciascun
paese deve ognuno regolare le proprie azioni.
La presente nostra Polizza Civile prescrive ai
cittadini oppressi dalla ingiusta scomunica il diritto di ricorrere al Principe, implorando la
Regia protezione nella praticata violenza. Al
Sovrani immediatamente è stato da Dio affidato.

il deposito della Pubblica Difesa al dir di Geremia cap. 22. Facite judicium , & justitiam , O liberate vi oppressum de manu calumniatoris. Nelle oppreffioni de fudditi col freno delle pene punisce il Principe la violenza de' malvagi : non enim sine caussa gladium portat , insegna l' Apostolo, Dei enim minister est : vindex in iram ei , qui malum agit . Ne il diritto della Regia protezione si estende solamente ne' laici, ma eziandio su i Chierici, e su le Chiese, che al Sovrano ugualmente appartengono, come infegnò il Salgado de Reg. protett Pral. 2. n. 76. Rex tenetur tam Clericos, & Ecclesias , quam Laicos tueri, cum fint pars, membra & cives Reipublicæ temporalis , quæ sub tutela Regis est. Nè la Regia protezione su gli Ecclesiastici compete al Principe per il semplice titolo di essere Cittadini, e membri dello Stato politico, ma ben anche come vindice e custode dell' altrui innocenza, Spesse fiate i Vescovi con lagrimevole perdizione dello Stato, e della Chiefa, per intrighi di private loro passioni, sotto pre-testo di superiorità, e di giurissizione contro de'Chierici hanno fulminato delle Cenfure. Falsamente quì sostengono i Curiali, che in questa guifa la Potestà temporale si arroghi la facoltà di conoscere su le cose spirituali, poiche il Principe foltanto, conofcendo l'intollerabili violenze, prescrive togliersi l'abuso. Nè il suddito con questi necessarj mezzi disprezza la potestà delle Chiavi, mentre difendendosi contra tali senten-

ze siegue il prescritto della legge naturale , la quale infegna, che alla forza viva fi possa far resistenza con la forza. Nè tali Censure debbonsi chiamare ragion giuridica, ma forza, e violenza, contra la quale è lecito ad ogni uomo difendersi. Nè questa mia dottrina discorda punto da quella degl' antichi PP. della Chiefà . La Storia ce ne fomministra luminosi esempi, che tralafcio qui rapportare, ma degni di eterna memoria sono quelli riferiti da Matteo Parisiense negl' anni 1253, 1254., 1257., 1258., ec. quando Sevvalo Arcivelcovo Eboracente fu da Aleffandro IV. fcomunicato, perchè non volle acconsentire alla riserva de benefizi Ecclesiastici in pregiudizio della propria giurifdizione ordinaria. Quindi egli qual martire del Pontificio furore con pazienza ne foffriva la tirannia, e perciò riferisce lo Storico, quanto magis pracipiente Papa maledicebatur, tanto plus a populo benedicebatur, tacite tamen, propter METUM ROMA-NORUM; e non ostanti queste persecuzioni Pontificie Sevvalo morì martire di tribulazioni, eperando miracoli avanti la fua morte.

Confessano i migliori Teologi, e Canonisti, come il Gaetano, Soto, Vittoria, Bellarmino nel trattato de Romano Pontifice, Van-Espen, Pietro De Marca, ed altri, che possono i Principi, i Magistrati secolari, ed anche i privati medelimi resistere agl' indebiti comandamenti de' Vescovi, e del Papa stesso Così praticò la Francia nel 1468. con Paolo II.

( xlvii. )

nell' interdetto della Città di Nevers, quando il Parlamento di Parigi ordinò, fenza strepito di armi, agli Ecclesiastici di continuarsi le sacre funzioni. Nel 1488. lo stesso Parlamento dichiarò abusivo l' Interdetto fulminato da Innocenzio VIII. contra Gand, e Brugges. Il medesimo eseguirono Filippo il Bello con Bonisazio VIII., e Lodovico XII. con Giulio II.-

Ma lasciando gli esempi de' Re Franzesi, sappiamo dalla Storia, che i nostri Religiossisti mi Principi hanno sempre impedito, o di pubblicarsi scomunica contra il prescritto de' facri Canoni, o di eseguirsi, niente innovandosi dello antico solito, o di proseguirsi se facre funzioni, tenendosi i censurati nella comunione de' Fedeli, e nel commercio dello Stato Politico.

Burlaronsi i Normanni delle scomuniche di Gregorio VII.. Non curò Federigo II. le centure lanciate da Gregorio IX. ed Innocenzo IX. Il Re Manfredi disprezzò quelle di Urbano IV. e del suo predecessione Alessandro. Pietro di Aragona resiste a s'fulmini di Martino IV. Giovana I. a quei di Urbano VI., e 'l Re Ladislao a quei di Alessandro VI. Lo stesso giuridizionali, impedendosi o la pubblicazione, o la escuzione, per cui rimasero di niun vigore le prette de' Curiali Romani, poichè la scomica non partorisce effetto alcuno nelle costemporali, le quali vengono da' Principi per sostegno delle Regali preminenze difese con

le armi contra qualunque invalore, mentre per l'antico possessi de Principi loro Predecessori confervano questi i propri diritti , non già disturbano gli altrui, a quali avrebbero ceduto ,

se fosse ciò stato loro permesso.

Nella confusione delle due Potestà si arrogarono i Romani Pontefici una illimitata potenza sì nelle cose spirituali, che nelle mondane, facendo a tal' uopo servire le scomuniche negli intrighi più funesti dell' ambizione . Ma dopo la decadenza del Romano Imperio non più gli uomini erano commoffi dal terrore delle cenfure, badando solo alle cose sensibili; allora fu, che la Curia Romana s' impegnò di ritrovare nelle scomuniche un' effetto diverso da quello stabilito da'Sacri Canoni; ed eccone l'abominevole formulario, Comparivano neri torchi di pece, lugubri apparati, strepitosi suoni di bronzi, spaventose voci di maledizioni, dichiarandosi sterili le campagne, inutili i traffichi, vane le intraprese, imminente la loro morte, quella de fratelli, de' figliuoli, e della loro famiglia, ricolme le case di miserie, odioso lo scomunicato a tutto il mondo sì in vita, che in morte; mentre l' infelice veniva separato da tutto ciò, che gli apparteneva per gius delle Genti, e per ragion Civile, quando non era più assistito dalle leggi; escluso dagli atti Civili, e legittimi, da' Giudizj , da' Magistrati , non valevano i contratti, ed i testamenti, non potevano comparire in giudizio, riputandosi infami. I cadaveri degli scomunicati erano esclusi dalla sepoltura Ecclesiastica, facendo credere, che non si riducevano in cenere, onde dovevano giacere esposti alle ingiurie de' tempi per ispavento degl' altri; e le loro anime erano condannate inseme con Giuda ad eterni incendj. Furono queste espressioni praticate da' Romani Pontessi; come nella vita di Gregorio VII. scritta da Paolo Beuriedense narrasi: Authematis vinculo ligamus, O non solum in spiritu, verum etiam in corpore, O in omni prosperitate bujus vita Aposlotica aussoritate impodanus,

Non furopo tali formole inventate a folo oggetto di spaventare i popoli, ma per fini politici, con tirare alla Curia Romana la conoscenza di tutte le cause ad ingrandimento di una Monarchia universale con pregiudizio dello Stato, e della Suprema potestà de' Principi, i quali, non curando queste sorprese viddero col correre degl'anni , che, avendo le Decretali acquistata grande autorità nel Foro, e nelle Accademie, i Magistrati non ammettevano in giudizio, e negli atti legittimi lo scomunicato, più in forza delle Decretali, che delle leggi del Principe, Quindi non permettendo la Sovranità di feguire nel suo Stato leggi pregiudiziali al pubblico interesse, fu necessario abolire le Decretali d'Innocenzio III., di Gregorio IX., di Bonifazio VIII., di Clemente V., e degli altri Pontefici, poichè la potestà delle leggi è una delle Supreme Regalie del Principe, inseparabile dalla Corona , Vol. V.

in guisa che non può da altri usurparsi.

Finalmente debbo appalesare ad ognuno, che a' comandi del Principe nelle cose temporali deve ubbidire il fuddito, perchè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, ed a lui solo Dio l' ha commesso. Quando comanda il Prelato, a ciascuno appartiene l' esame di tal precetto, dovendo egli solo curaro la salute eterna delle anime.

Puole il comando del Prelato riguardare o la verità del domma, o le leggi della Morale, le quali avendo la loro certezza indipendente dalla autorità degli uomini, non possono i medesimi rigettarle, senzachè sieno separati dalla comunione de' Fedeli, poichè chi ricusa ubbidire alla autorità legitrima, in tempo che non comanda cosa contraria alla verità, ed alla virtù , pecca gravemente, perchè nega sottomettersi alla Potestà stabilita da Dio, ed alle leggi, che ha diritto di fare, perciò disubbidisce a quello stesso, che ha stabilito quella Potestà, e per conseguenza diventa colpevole avanti Dio, e separato avanti gli uomini dalla sua Chiesa . La natura della mancanza ne fiffa l' enormità. Le leggi poi spettanti a' doveri morali, perchè sono mezzi necessarj, ed essenziali per preservare la nostra condizione dal vizio, ed a praticare le virtù confacenti alla Stato del Cristiano; chi a tali leggi manca, disubbidisce all'autorità legittima, che le ha fatte, e si espone al rischio di trasgredire i propri doveri, offendendo la Ca-

Carità, e la Religione. Ma se le leggi del Prelato riguardono foltanto gl'intereffi temporali del Clero, i loro privilegi, e le cause giurisdizionali, allora il fuddito difubbidendo non pecca contra la Potestà, perchè i privilegi concessi ad una società di uomini in pregiudizio degli altri non possono essere ammessi, se non col consenso delle Potenze, che vi hanno interesse. Queste leggi interessano meno la coscienza, che la Polizia Civile. Conviene senza dubbio onorare i Ministri della Religione, come in tutti i tempi, e presso tutte le Nazioni costantemente ciò si è praticato. Ma se il rispetto dovuto a' Ministri Ecclesiastici contribuisce al rispetto, ed al vero culto della Religione, sono in tal caso i Principi, ed i Magistrati secolari obbligati a secondare la venerazione, che loro fi porta, e punire i violatori. Ma fe tali rispetti servono a coprire gli abusi del Clero, a rendere impuniti i loro delitti, a produrre divisioni nello Stato, ed a scemare ne' popoli la foggezione al Sovrano, allora tali rispetti non obbligano in cofcienza alla offervanza, ma non possono i sudditi di privata lor o autorità abrogare a tali leggi, nè senza pericolo di scandalo, e di disordine incorrere nella volontaria trasgresfione. Se le leggi del Prelato riguardano punti giurisdizionali, questi perchè toccano soltanto gl' interessi del Principe temporale, nel di cui territorio ciascuno vive, non deve il suddito ubbidire a' comandi del Prelato con trasgredire quelquelli del Principe, nè obbligano in cofcienza. Ma fe al comando fiaggiunga la fcomunica, quefta farà nulla, ed invalida nella fuftanza, e nelle circo-ftanze, ed allora lo fcomunicato, fenza difprezzare la poteftà delle chiavi, e la fentenza del Prelavo, non deve curare quefta fcomunica, ma continuare ad aver parte nella comunione de'fedeli, come abbiamo dimofirato nelle noftre offervazionis ui 'I sapi Vol. I. II., e nell' eseme della fentenza di S. Gregorio Vol. IV. pag. 130.

L' ingiusta sentenza del Prelato non toglie dalla interna unione della Chiesa la Fede del Cristiano, che visibilmente riputasi discacciato da quella, poichè lo spirito di adozione, che ci rende Figliuoli di Dio, si bandisce dal nostro cuore col folo peccato mortale, non già colla umana violenza, anzi la scomunica non cade fu quelli, che ne sono ingiustamente scriti, ma ricade ful ministro, che li ferifce. Iddio difende, e vindica quegli, che è stato ingiustamente legato. Su questo sentimento convengeno tra 'oro i S. PP., i Teologi della Chiesa, ed i più dotti Canonisti; anzi dalla Storia rileviamo luminosi esempj della divina assistenza negli oppressi dagl' ingiusti anatemi . Narra il Baronio tom. 10. annal, che il Pontefice Giovanni VIII. nell'anno 878. nel mese di Aprile dopo tre monitori anatematizò Santo Ignazio Patriarca di Costantinopoli, privandolo di quel Patriarcato, e della dignifà Sacerdotale, quante volte nel decorfo di giorni trenta non richiamasse dalla regione de' Bulgari i suoi

i suoi Vescovi, e Sacerdoti. Ricusò sempre il Santo Patriarca Ignazio di eseguire le indiscrete premure di Giovanni, dicendo appartenere a se quella
provincia; e con tale opinione terminò i suoi
giorni amareggiati dall' anatema Pontificio; ma
la sua Fede non rimase disgiunta dalla interna
unione della Chiesa, poiche dappoi la sua morte
illustrata venne da' miracoli, e nel catalogo dei
Santi su egli ascritto, celebrandosene la festività dalla Chiesa Greca, e Latina nel di 23, di Ottobre.

L'ingiusto anatema da Giovanni pubblicato contra il S. Patriarca Ignazio non lo separò affatto dalla Comunione de sedeli, poiche la contesa riguardava solo i propri diritti della sua Chiesa Costantinopolitana, a' quali non poteva Ignazio rinunciarvi senza rischio dell'eterna dannazione. Non voleva egli disturbare gli altrui diritti, ma eta obbligato disendere i suoi pel pacifico possessi de mutone da's suoi Predecessori. Di buon grado avrebe egli tal rinunzia eseguito, se la giustizia lo comportasse, mentre il suo Apostolico ministero era probatum igne, excostimugue fornace, so omni rubigine carens. In queste circostanze sostiene il Saronio, che in niun conto l'anatema Pontificio feriva il Patriarca (1), quantunque Giovanni

<sup>(1)</sup> Il Niceta difenderdo il Patriarca di Costantinopoli così dice.,, ille amovendus esi serupulus, quo offendi quisque facile p poterit, qui adierit superius recitatam Joannis Papæ Epi-

con la censura creduto avesse di vindicare la violata, anzi usurpata sua giurisdizione. Ora dunque se in una giurisdizionale contesa tra il Pontefice Romano e 'l Patriarca di Costantinopoli, cioè tra il Capo, ed un membro, fu riputata la censura di niun vigore, qual forza dovrà ella avere nelle questioni puramente giurisdizionali contra i Principi secolari? mentre sono

, Epistolam , qua nimirum ipsum Ignatium nimis per-, ftringit, & a Communione Catholica segreger, nisi in-, tra triginta dierum spatium revocet a se ordinatos Epi-, scopos Bulgariæ, quamvis autem ab Ignatio ista mini-, me impleta inveniantur, conttat tamen eumdem femper , usque ad obitum in Catholica Ecclesia communione ", fuitle retentum, quod ejuldem Joannis epiftolæ ad di-, versos date post Ignatii obitum docent, ut jam de his

, nulla penitus dubitatio oriri pollit.

Pe'l contrario Papa Giovanni IX.dice, ché Giovanni VIII. scomunicò non solo i Vescovi mandati da Santo Ignazio, perchè posti avevano la fatce nell'altrui messe, ma eziandio lo stesso Patriarca, perche non li aveva richiamato, come attefta il Baronio nell' unno 880 num. 11. e 12. . Or di grazia chi non ravvifa qui la contraddizione del Baronio? come con una fentenza del Papa fi dichiara Santo Ignazio separato dalla comunione de'fedeli, e dopo la sua morte fi tiene per Santo dalla Chiefa? La fentenza della scomunica fu pubblicata, ma non eseguita, perche era la causa ingiusta nella sua sustanza . Nell'anno 879 Ausperto Arcivescovo di Milano fu scomunicato dallo stesso Papa Giovanni VIII., perche non volle intervenire al Concilio tenuto in Roma nel mese di Maggio. Poco dappoi nondimeno esso Pontefice epift. 177., 181., e 196. gli scriffe di venire all' altro Concilio da celebrarfi nel mele di Ottobre,

questi da Dio destinati ad invigilare alla pubblica sicurezza e tranquillità. Quindi è, che le ingiuste scomuniche fulminate da' Prelati nelle cole temporali non separano affatto lo scomunicato dalla comunione de' fedeli, ma ricadono contra gli autori di quelle, che nella Chiesa di Dio fomentano scandalo, e divisione tra i suoi membri.

Voi dunque uomini pii, e di timorata coscienza non temete affatto le ingiuste scoanzi imbrandite lo scudo della Fede per opporlo a' fulmini indiscreti della Curia Romana, ed armate la spada dello spirito, cioè la parola Divina, per intrepidamente difendere la Libertà Cristiana, affinchè, man.

in queste parole : :, Hoc etiam tibi , tuisque suffraganeis ", omnibus admonitione nostra denunciamus? atque præcipimus, ut cum eo, qui de regibus Francorum, Dea , favente, Italiam fuerit ingreffus, nullum absque confenfu, & unanimitate placitum facere præfumatis, Apo-", stolorum Canone Capituli XXXV., ita jubente, atque dicente . " ( Qui rapportafi un falso Canone degli Apostoli). Da questo Giovanni fu deposto Fozio, che rifalì al Trono Patriarcale di Coffantinepoli ritornando nella Comunione de' fedeli per le ittanze fatte da' legati di Bafilio Imperadore, e di effo Fozio . Lo fteffo Baronio non sa iscusare la troppa facilità di Giovanni, e non sa, come attenersi dal parlare con amarezza di lui, sino a figurarfi, che la favola della Papeffa Giovanna presideffe origine da questa sua esorbitante condiscendenza in favore di personaggio sì screduato . Vedi Muratori ann. 879.

### ( LVI. )

mancando al vostro dovere, non vi s'imputi il rimbrotto del S. David; Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.



# DISCORSO

DELLA ORIGINE

FORMA, LEGGI, ED USO DELL' UFFIZIO

DELLA INQUISIZIONE (1)

Nella Città, e Dominio di Venezia.

## DEL P. PAOLO

DELL' ORDINE DE SERVI

TEOLOGO DELLA SERENISS. REPUBBLICA

Al Serenifs. DOGE di Venezia sopra la materia della Inquisizione.

Comandamento fattomi da V. Serentà, di ridurre infieme, ed oridinare tutta la materia spettante all' Uffizio della Inquisizione contra l'eresta, ho ritrovato il tutto effere stato così ben regolato ne' tempi paffati da' Consigli della Serenissima Repubblica, che al presente non vi è altro bisogno, se non por-

<sup>(</sup>τ) L' abominavole invenzione della Inquisizione ebbe da Frati Domenicani il suo principio; da Pontefici l' apprepre-

porre insieme ciò, che in diverse occasioni è stato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l' Eccellentissimo Consiglio de' Dieci , e Giun-

provazione; e da'medesimi Frati, e'da'Francescani l'esecuzione. Quante fieno le crudeltà, e le barbarie di questo tribunale opposto alle leggi della natura, della Chiefa, e de' Principi lo dimostreremo, dietro al nostro F. Paolo, nel progreffo di questo trattato: ma stimo indispensabile dovere darne breve idea della fua natura, forma, ed uso . Contra gle eretici , loro fautori , magi , ftreghe , bestemmiatori, e persone, che si oppongono al tribuna. le, e suoi Ministri è stata l'Inquisizione destinata. Chiamano eretici coloro, che sono tali o per le false dottrine, o perche conversano con quelli, o leggono i loro libri, o approvano qualche sentenza, o ascoltano qualche dottrina, come altresi sono i Maomettani, gli Ebrei, tutti gl' infedelt. Viene il reo chiamato a comparire con tre differenti citazioni, alle quali mancando, viene scomunicate, e dichiarato contumace con ordine di condursi nelle Forze. Per tante spie, che tiene, e suoi Ministri viene al certo l'infelice riftretto nelle ofcure carceri, ove per alcuni giorni , e mesi geme sepolto senza poter parlare , o supplicare a chicchesia. Dopo lungo, e nojolo tempo il custode delle carceri domanda il reo, se brama di effere alcoltato. Quindi fi porta l' infelice innanzi agli Inquifitori, che maravigliandofi di vederlo colà imprigionato, gli domandano, chi egli sia, e cosa voglia; ed alla rispotta di voler effere chiarito del suo delitto, gli viene fatta una severa ammonizione, affinche dispongasi a confessare il delitto, Se l'innocente non riconoscesi col pevole, e non si fa reo dell'imputato misfatto, viene ricondotto in prigione, ove per qualche nojoso tempo geme affine di poter confessare, ed indi di bel nuovo viene estratto dal carcere, ed interrogato; e, non riconoscendoa criminoso, si obbliga a dire il vero col giuramento, al qua-

#### DEL P. M. PAOLO.

e Giunta nel 1550 a 22. Novembre cap.8. cioè: che in tutto il Dominio Veneto fi proceda uniformemente, e conforme a ciò, che fi offerva A 2 in

quale ricufando, senza ulteriore esame, e processo viene giudicato, e condannato. Dopo il giuramento gl' Inquifitori formano vari atti interrogatori ful tenore della fua vita passata, e con la maschera della clemenza, e della benignità per mezzo dell'esortazioni lo tirano alla confesfione, la quale conferma il delitto contra l'infelice reo. Indi gli si presenta in iscritto la querela con altri misfatti inventati a bella posta dagl' Inquisitori, essendone di tutti costantemente innocente. In questa guisa gli si apre l'abominevole testro delle sue sciagure. Poiche confuso il reo nella folla degl'imputati delitti non sa di quali fia veramente acculato, o convinto di reità, e così cercando ora scusarsi, ora diminuire la colpa, ora attribuirla ad altri , e così dal suo costituto ne tirano gl' inquisitori una prova indiziaria, dalla quale apparifce la fua reità. Ma, perche non sia senza disesa condannato, gli si alsegna un'Avvocato, a cui deve parlare alla prefenza degl' Inquisitori medesimi, al patrocinio del quale confida, mentre l'eforta foltanto a confessare, e così l'infelice, riconoscendo rea la sua innocenza, non sa giuttificarsi delle addoffategli imputazioni : ma ciò non offante dal tribunale si tiene o per reo, o per sospetto per lo concorfo indiziario, per cui fi procede alla tortura. Sono i disgraziati rei fottopofti a tre forti di tormenti, cioè a quelli della corda, che fra crudeli è il più mite; a quello dell' acqua, ch'è il più acerbo; ed a quello del fuoco, ch'e il più inumano, e barbaro fra tutti. Tralascio di raccontare le barbarie, che si praticano in queste carneficine. Quando al reo non basta il coraggio di reggere allo spaventevole spettacolo di questi martiri, allora viene ricondotto nelle carceri, ove mascherati amici compassionano l'infelice sua condizione, biasimando quella degl' In-

#### DISCORSO

in questa inclita Città, come anche su concordato fra il Sommo Pontesice Giulio III., e la Serenissima Repubblica nel 1551. cap.18., e 19.

gl' Inquisitori, affine di cavargli di bocca qualche confestione, o altra forta di reità per ingiungergli il meritato caftigo. Viene finalmente l'indiziato condannato alla pena straordinaria; il convinto, o confesso ora alla galera ora alla flagellazione, ora alla perpetua prigione, ed ora alla confegna del reo in potere della poteffà secolare con la finta protesta di non dargli la morte. Se il giudice laico non riconosce vero l' imputato delitto, dal quale l'affolve, o non lo condanna alla morte, allora l' Inquifizione fi scaglia contra il giudice , condannandolo com'eretico. I beni de' pretefi eretici ipfo jure fono conficati, ed aggiudicati alla Inquifizione, e con ciò i poveri figliuoli, e parenti spogliati del retaggio paterno sono costretti a mendicare il pane. Ne'casi dubbi sempre a' rei succede la condanna, la quale si proccura- di mitigare con afficurarlo, che, morendo innocentemente, anderà in Paradifo. Dalla tirannia di questo tribunale non anderà esente chiunque sarà colà imprigionato, mentre dalla nota presentata al reo tra il mescoglio de' falsi, e veri delitti forse commelsi, ma non riconosciuti tali, viene spesse volte a confessare, o ad accettare le circoftanze, dalle quali manifesta i complici di altri delitti , per cui succede una infinità di processi, e pullulano le infami proceffure, e le proferizioni de' beni. O Infamia de' nostri secoli! Felici noi, che per la vigilanza de' nostri amabilissimi Sovrani siamo stati liberati dalla tirannia di questo vituperevole tribunale, il quale offende la ragione della natura, del Vangelo, delle coftumanze Apostoliehe, e dalla Sovranità de' Principi, che, come Cu-Rodi, e Protettori della Cristiana Credenza, tuttodi vigilano per la nostra S. Religione, come dimostrereme in appresso.

Il che, fecondo il mio riverente parere, si farà facilmente, se le ordinazioni, in divesse occorrenze fatte, faranno ridotte in Capitoli, a ciascuno soggiungendo separatamente il tempo della pubblica deliberazione: il che sarà a similitudine di un Capitolare, dove tutto insieme si vedrà in una raccolta breve, e sommaria, quanto è necessario osservare, e si potrà dare copia o de' Capitoli soli, o congiunti colla deliberazione suddetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli sarò nella presente serittura, alla quale aggiungerò poi una seconda, considerando a capo per capo le ragioni, e cause, per le quali da principio su così stabilito per onore di Dio: per cui anche è necessario continuare l'osservanza per mantenimento della santa Religione, e della pubblica tranquillità.

### CAP. I.

Siccome in Venezia per pubblica, ed anticadeliberazione fono deputati tre Senatori Inquifitori contra l' erefia, per affishere a tutto ciò, che nell' Uffizio della Inquisizione viene trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati i Rettori, per dover intervenire in persona alla formazione de' processi, ed atutto quello, che operano i Vescovi, i Vicari, ed Inquisitori in materia di Eresia; così essendo per antica consuetudine introdotto, e prati-

n 3

cato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fu concordato col Pontefice Giulio III., e feritto a Roma, ed a tutti i Rettori per deliberazione del Configlio de' Dieci, e Giunta de' 26. Settembre 1551. cap. 19.

### C A' P. II.

IN caso che alcuna volta, per necessario impedimento, niuno de' Rettori potesse intervenire, debba il Vicario del Potessa ritrovarvisi. Così su deliberato dal medessimo Consiglio nel 1548. 29. Novembre cap. 26. ovvero, quando questi ancora sosse occupato per causa legittima, un altro de' Curiali, o altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

### C A P. III.

E Se alcuno de' Rettori farà di quelli, che si cacciano nelle cose di Roma, non dovrà intervenire, nè ingerirsi in modo alcuno nelle cose della Inquisizione, ma dovrà lasciare il carico al suo Collega. E dove fosse un solo Rettore, e si cacciaste, abbia il carico in luogo so si oi Camerlengo di maggior età. Così su deliberato nel Configlio de' Dieci, e Giunta, 1574. 9 Giugno, cap. 29.

#### C A P. IV.

IL carico degli Affistenti non è d'intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione, nè quanto alla sentenza; ma solo di star presenti, ed attendere diligentemente a tutto ciò, che da Giudici Ecclesialici sarà fatto; dovendo essi Affistenti in quattro forti di occorrenze, che possono avvenire, operare in uno de' seguenti quattro modi.

Il primo, fe fara fatta deliberazione ad onor di Dio, eftirpazione dell'erefie, e castigo dei colpevoli di tali scelleratezze, è di eseguire prontamente la determinazione fatta, ovvero dar favore, braccio, ed ajuto nella esecuzione.

Il fecondo, se l'azione degli Ecclesiastici si vedesse este con usurpazione dell'autorità temporale, ovvero qualche operazione precipitosa, che potesse capitare a scandalo, e tumulto della Città, o dello Stato, e turbazione della pubblica autorità, e tranquillità, o pure con ingiufa, e manisse appressione del fuddito, sotto pretesso di cassigare il delitto; il carico dello Affistente sarà operare con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca ai termini della giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell'onesso. Il che quando non possa ottenere, altro non dovrà fare, che ovviare la esceuzione, dando conto al Principe, ed aspettando i suoi comandamenti.

Il terzo, quando dagli Ecclefiastiei fosse proposta, o deliberata cosa di momento, la quale gli Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all' autorità temporale, o poter terminare a tumulto, scandalo, ovvero oppressione, come si è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interporre tempo, e sar soprassedere, scrivento al Principe i motivi del suo dubbio, ed aspettando la risposta.

Il quarto, quando vedeffero i Giudici Ecclefiaftici negligenti nell' eftirpare l' Erefie, o troppo tardi nelle, spedizioni delle cause, acciocchè qualche infezione non prendesse radice, dovranno con prudenza, e destrezza eccitarli alla esecuzione del loro dovere; e, non giovando, o non bastando l' opera loro per rimediare al mancamento, dar avviso al Principe.

#### CAP. V.

Li Affistenti non presteranno giuramento di fedeltà, o di segretezza, o di qualfivoglia altra cosa in mano della Inquisizione, o di altro Ecclesiastico; ma ben saranno tenuti all' uno, ed all' altro, per la fedeltà, e segretezza, che debbono al Principe. Gosì deliberò il Senato il di 5. Settembre 1609. cap. 50.

#### C A P. VI.

PErlocchè dovranno anche dar conto di qualunque cosa si farà di tempo in tempo, c mas-

### DEL P. M. PAOLO:

e massime di quelle, che riputeranno essere di importanza, o di conseguenza. Così è pubblica deliberazione del 1547. 22. Aprile, cap. 6.

#### C A P. VII.

Occorrendo la morte dello Inquisitore, ovvero intendendo, che per qualsivoglia altro rispetto si sia per sar mutazione, debbono immediatamente dar avviso al Principe, ed all' Ambasciadore a Roma. Così su deliberato in Senato nel 1612. 18. Ottobre, cap. 50.

### C A P. VIII.

Non ammettéranno nuovo Inquifitore, che non venga con lettere del Principe, et fendo ciò anche ordinazione canonica, e deliberazione del Senato fotto il di fopraddetto.

### C A P. IX.

Dovranno gli Affistenti effer presenti ai processi, che si formano nell' Uffizio della Inquisizione, non solo contra le persone secolari, ma anche contra l' Ecclesiastiche, eziamdio Regolari, quando ben sossemble eziamdio Regolari, quando ben sossemble e determinazione del Collegio co' Capi del Consiglio de' Dieci sotto i 30. Giugno 1568. cap. 28. &c. e del Senato 1607. 1. Settembre. c. 29. 1609. 5. Settembre. c. 70. &c. e 1613. ... A go.

9. Agosto. Il che s' intenda, non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Uffizio, ma sebben sosse data altrove, in qualunque luogo si voglia, ed innanzi a Prelato di qualssia autorità.

### C A P. X.

Li Affistenti, per adempire a questo carico, non dovranno permettere, che senza la loro presenza, o de' loro Curiali sia fatto atto giudiziale di qualifvoglia sorta; incominciando dalla denunzia sino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato de' 5. Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. addi 9. "Agosto. Il che comprende dopo la denunzia l' esame de' testimoni; decreti di citazione, o cattura; costituzione de' rei; produzione de' Capitoli, ed esame, e difesa; Torture, affoluzioni e condannazioni; abjurazioni, e purgazioni, e generalmente tutto ciò, che viene seritto nel processo.

### C A P. XI.

N On lasceranno d'intervenire a ciascuno degli atti suddetti, eziandio sotto pretesto che sia cosa leggiera, e che loro sia dallo Inquistore comunicato, e per qualitorglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Nè si affumeranno facoltà di dar licenza, che alcun attò, benchè mini-

mo, sia fatto senza la loro presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

### C A P. XII.

E Quando occorreffe, che da' Giudici Eccleiaftici fenza l'affiftenza foffe formato alcun
processo, l'avranno per nullo, e non l'eseguiranno, o permetteranno, che sia eseguita cosa alcuna in conseguenza di quello: ma
sensì permetteranno, che si possa formato
nuovo processo coll' affistenza. Così deliberò il Senato sotto i 18. Gennajo 1591. e
seçe dire al Nunzio Apostolico il di S. Giugno
1592. c. 33. &c. e li 6. Luglio 1599. c. 34.
&c. c 1592. 8. Agosto, c. 35. &c. e sinalmente sotto li 18. Febbrajo 1594. c. 36. &c. e.
37. e 38., e se in un processo ben incominciato
sossa sala, e se in un processo ben incominciato
sossa sala, e se in un processo per se incominciato
sossa sala su per su per su su per su su su su su su su
ridotto almeno il processo ne' termini, ch' era
innanzi quell' atto.

### C A P. XIII

N On permetteranno, che senza l'affistenza fia formato alcun processo informativo, eziandio per mandarlo altrove, suori dello Stato. Questa facoltà è stata richiesta dal sommo Pontesice all' Eccellentissimo Senato, e non su concessa, sotto i g. Marzo 1560. cap, 26.

#### C A P. XIV.

E Perchè non balta la presenza, quando anche quella non sia notata nel processo, a avranno avvertenza, che nel principio di ciascun decreto, ovvero atto, dove dal Notajo saranno nominati il Vescovo, e lo Inquisitore come Giudici, immediatamente sia soggiunto: colla assistenza, e presenza del N. Podestà, e N. Capitano. E così su accordato nel 1551. cajo

#### CAR. XV.

Non permetteranno, che ne' processi sieno posti decreti, o precetti, che vengano da autorità suori del Dominio: ma, se da Roma, o d'altronde sarà scritta cosa, la quale dallo Inquisitore sia giudicata essere di servizio di Dio, e di Giustizia, non consentiranno, che il Decreto sia satto ad altro nome, che a quello dell' Uffizio della Inquisizione della Città, coll'assistiato della Inquisizione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre cap. 44.

### C A P. XVI.

On concederanno, che sieno mandati suori del Dominio processi, nè prigioni, sebbebene fossero imputati folo di delitto commesso altrove; e sebbene i complici si ritrovassero in altro Dominio prigioni, senza darne prima conto al Principe, ed aspettare il suo comandamento. Così deliberò, quanto a' prigioni, il Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1567. il 17. Giugno, cap. 43. &cc. E quanto a'processi, per deliberazione del Senato, nel 1589, li 8. Luglio, c. 30.

### C A P. XVII.

SE il Vicario Pretorio, o altro Curiale, o alcun' altra persona, sara affistente in luogo de' Rettori, non faccia in modo alcuno il Consultore, ancorche sosse solito a sarlo in presenza de' Rettori; essendo questi due Uffizi distinti, ed incompatibili, ma possa solo parlare, siccome i medesimi Rettori; ed inoltre giudizialmente eseguire ciò, che sarà decretato, ovvero soprassedere, secondo l'occorrenza.

### C A P. XVIII,

CLi Affistenti non concederanno ritenzione contra qualsivoglia persona, se non sarà prima sabbricato il processo informativo colla loro assistenza, dal quale appaja, che l'imputazione sa espressamente di eressa, o di caso spettante all' Uffizio della Inquisizione. E' decreto del Senato, 1597. li 5. Luglio c. 40., e lo stesso anno li 23. Agosto, c.23. E se il caso sosse dub-

#### DISCORSO

dubbio, o difficile da distinguere, facendo seprassedere, daranno avviso, aspettando ordine dal Principe. Fu deliberato dal Senato nel fuddetto decreto del 1597. li 23. Agosto, cap. 23.

#### C A P. XIX.

DErciò non permetteranno, che l' Uffizio della Inquisizione procede in caso di sortilegi, o divinazioni, se non conterranno crefia manischa; ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato del 1595. li 10. Ottobre, cap. 41. ec. comunicata anche colle Santità del Pontesse, e per deliberazione de 23. Gennajo cap.42. e per un altro de 3. Dicembre dell'anno medessmo cap.44. Ed essendo dubbio, se il caso contenga eresa, o no, sia giudicato nel foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, ed i Dottori sentono.

# C A P, XX.

T Casi parimenti di erbarie, stregarie, malie, e malefizi, non potranno essere conosciuti dal Santo Uffizio, se non vi sarà indizio, o sospetto di eresia, per abuso de' Sacramenti, o per altro rispetto. E quando la stregoneria portasse indizio di eresia, e non sosse seguino qualche malefizio di morte; debilitazione, o turbazione di mente di alcuna persona, rispetto agl'indizi di eresia, dovrà il caso appartenere alla Inquisizione, e rispetto al malefizio, tocchesà al fo-

foro fecolare, fecondo la parte del maggior configlio del 1410. ll 28. Ottobre, cap. 52. E quello de fori, che farà il primo ad affumere la causa, spedirà anche prima la parte sua; e fatte amendue le spedizioni, saranno efeguite ambedue le sentenze,

### C A P. XXI.

Li eccessi di bestemmia ordinaria non do. Vranno essere lasciati all'Ussizio della In. quifizione, ma giudicati nel foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Cristianesimo. Fu confermato in Senato nel 1599. li 15. Maggio cap. 4. 23., e 44. Le bestemmie chiamate ereticali, che rendono indizio, e sospetto di eresia, quanto a questa parte dell' indizio, e sospetto appartengono all'Uffizio della Inquisizione; ma quanto alla scelleratezza della bestemmia sono del foro secolare; ed amendue dovranno far la parte loro, spedendo i loro processi ; prima quello, che sarà stato il primo ad incominciarlo; e fatte amendue le fentenze, si darà la esecuzione ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, 1595. li 12. Agosto cap.38., e 39.e li 11. Novembre cap.39. ec. il che si offerverà contra chi desse ferite, o tirasse pietre alle Immagini di Cristo N.Signore,o de'Santi, come diffe il Senato, nel 1599. li 15. Maggio cap. 42. ec. Il simile sarà delle bestemmie pubbliche, dette per irrisione, come cantando Salmi contraffatti, o Litanie sporche, ed empie. Co 16 De 1 se C 6 R se o Cost delibero il Senato fotto li 8. Maggio del 1599.

### C A P. XXII.

IL delitto parimente di pigliar due Mogli non potrà effere intraprefo calla Inquifizione, come spettante al secolare, eccetto se vi sosse altro indizio di eresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui dovrà effere giucato; e quanto all'indizio di eresia: rimesso all'Inquisizione, quando il caso sarà spedito, quanto a questo capo; ma la sentenza secola. re sopra il delitto si manderà ad escuzione. Ma se il delitto di prender due Mogli sarà solo, dovrà essere giudicato dal secolare. E' deliberazione del Senato satta del 1591. Il 8. Giupano, cap. 33., e 34 de 8. Agosto 1592. Il 18. Gennajo, cap. 33., e 34 de 8. Agosto 1592. Il 18. Gennajo, cap. 31. ec., e nel 1599. Il 9. Giugno, cap. 31. ec., e nel 1599. Il 9. Giugno, cap. 43., e del 1502. Il 23. Marzo cap. 44., e del 1502. Il 23. Marzo cap. 45.

#### C A P. XXIII,

S'Imilmente non permetteranno gli Affistenti, che nella Inquisizione si trattino cause di niura di quassivoglia sorta; essendo ciò proibito dalle leggi Canoniche,

#### C A P. XXIV.

Non permetteranno, che nell'Uffizio, per qualfivoglia caula, fi proceda contra Giudei,
nè contra altra forta d'Infedeli di qualfivoglia
fetta, per imputazioni di delitti commeffi in
parole, ovvero in fatti. E fe alla Inquifizione
farà denunziato, che da alcuni di effi foffe detta beflemmia contra la noftra fede, ovvero foffe fedotto alcun Cristiano, o dato scandalo di
qualfivoglia sorta, dovranno gli Ecclesfastici
aver ricorso al Magistrato secolare, il quale,
secondo la esigenza del delitto, li caltigherà
severamente. Il che essendo stabilito co decreti
Pontificj, su deliberato dal Senato nel 1591.
li 12. Ottobre, cap. 33., e li 28. Gennaro
cap. 38.

### C A P. XXV.

Non dovranno permettere parimente, che l' Uffizio della Inquifizione proceda contra alcuno di Nazione Criftiana, la quale tutta intera viva co'riti propri, diversi da'nostri, e si regga sotto propri Prelati, come i Greci, edaltri tali, ancorchè la imputazione sosse carticoli tenuti da ambe le parti. E se sarà no tificato agli Ecclessasti, che da alcuni sia dato scandalo, dovranno ricercare il Magistrato secolare, che proceda, al quale apparterrà castigare il delinquente secondo l'esigenza del devol; V.

Bilt-

18

litto, e con severità. Così su risposto al Nunzio nel Collegio sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, che in tal maniera è stato sempre osfervato.

#### C A P. XXVI.

S'E alcuno, per mercanzia, o per altri negozi, andato ad abitar di là da' Monti, sia imputato a Roma, o altrove, che dopo l'effere in quelle parti oltramontane, abbia commesso fo fallo, non permetteranno, che sia citato per Gridatore, o per affissione di Cedoloni, ovvero alla casa de' parenti, ma fia lasciato il giudizio a quella Inquisizione, che ne ha avuta notizia. Di che vi è determinazione del Collegio del 1610. li 3. Settembre cap. 29.

## C A P. XXVII.

Non permetteranno esecuzione alcuna contra i beni de'condannati, o prefenti, ovvero in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, avendo il Configlio de'Dieci, e Giunta, deliberato sotto li 5. Novembre del 1568. cap. 23., che sieno rilasciati agli eredi legittimi, a quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

#### C A P. XXVIII,

Non permetteranno, che da quell' Uffiziofia pubblicata Bolla Pontificia, ovvero ordine alcuno della Congregazione di Roma, nè nuovo, nè vecchio, ienza darne conto prima al Principe, come fu determinato dal Collegio nel 1607. li 2. Agosto, cap 25. ec.

### C A P. XXIX.

S Imilmente non permetteranno, che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorta, fatta con qualsivoglia autorità, dopo il 1595,, se non osfervate le condizioni del concordato tra la Sede Apostolica, e la Serenissima Repubblica, conchiusos la Sena 1596. li 24. Agosto, cap. 25., e cap. 173.

# C A P. XXX.

Non permetteranno, che dall' Uffizio della Inquisizione sia fatta legge, o comandamento qualsivoglia ad alcuno di arte, o professione, come sono i Doganieri, Albergatori, Osti, Becchaj, ec, circa i modi di alloggiare, vendere, ed esercitare l'arte, e professione loro. Ma se il Vescovo, o l'Inquistore riputeranno alcuna cosa necessaria, o conveniente per l'onesto, e regolato vivere, abbiano ricorso al B 2 Ma-

#### DISCORSO

Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato nel 1609. li 5. Settembre, cap. 50. ec.

### C A P. XXXI.

NE' parimente possa l'Inquisitore sar giurare nelle sue mani alcuno de' sopraddetti Artesici, nè castigarli per mancamenti, o salli commessi nell' esercizio dell'arte, o prosessiono loro: ma intendendo, che in ciò abbia commesso alcun sallo, abbia ricorso al Magistrato, che dovrà castigare ogni errore, o scandalo. Così decretò il Senato mella deliberazione sopraddetta.

# C A P. XXXII.

Non permetteranno, che dalla Inquisizione fia fatto alcun precetto, o monitorio a qualivoglia Comunità, per qualifia rispetto, nemmeno ad alcuno Giusdicente in ciò, che fpetta allo amministrare la giustizia, ma tuttociò, che pretenderà dalla Comunità, o da'fori giudiziali, lo tratti col solo Rappresentante pubblico, come su deliberato dal Senato nel 1568. li 3. Settembre, cap. 24-

### C A P. XXXIII.

V Olendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgare editto generale, gli Affishenti lo potranno permettere, non contenendo più, che i sei i fei capi ordinarj, i quali fono.

Primo. Contra quelli, che fono, o conoscono eretici, o sospetti di eresia, e non li denunziano. Secondo: Contra quelli, che fanno conventicole, e riduzioni per trattare di falsa Religione. Terzo: Contra quelli, che, non essendo ordinati, celebrano Messa, o ascoltano Confessioni. Quarto: Contra i bestemmiatori ereticali. Quinto: Contra quelli, che impediscono l'Uffizio della Inquisizione, ovvero offendono i Ministri di quello, i Denunziatori, o i testimoni per opere spettanti ad esso Uffizio, Sesto: Contra quelli, che tengono, stampano o fanno stampare libri di eretici, che trattano di Religione. Così fu risoluto dal Senato, confentendo la Sede Apostolica, sotto i 23. di Maggio del 1608. cap. 43. ec. fino al 50. Ma se l'Inquisitore pensasse di mettere nell' editto altro capo, l'Affistente con destra maniera operi, che soprasseda, e ne dia conto al Principe, aspettando la risposta.

### C A P. XXXIV.

Ccorrendo alcun caso ne' Castelli, e nelle Ville, sia trattato, e spedito nella Città coll' affissenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontesice, cap. 19. e 27.

### C A P. XXXV.

CQuando occorreffe caso in alcun territorio, che non avesse Inquissione propria, ma che sosse in inpirituale sotto il Prelato, ed Inquistore di un altra Terra del Dominio, il pubblico Rappresentante nel luogo, dove il caso sosse concorregione, presterà ogni ajutto, ed esecuzione, mandando anche il reo nel luogo, dov'è soggetto in ispirituale, acciocche là si possa oporare il processo, e spedire la causa coll'affistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dove è l'Uffizio della Inquissione, secondo la deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1555. li 23. Marzo cap. 27.

### C A P. XXXVI.

SE alcuno citato dall' Uffizio della Inquisizione resterà contumace, e secondo il coftume di quell' Uffizio sarà dichiarato eretico,
e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo
diffinitivamente, o per tempo, secondo che parerà alle coscienze loro, da tutte le terre, e
luoghi, navilj armati, e disarmati, e dalla
Città di Venezia, e suo distretto, siccome su
deliberato nel Consiglio de'Dieci, e Giunta nel
1563. li 23. Dicembre, cap. 20.

#### C A P. XXXVII.

A 'Condannati dall' Uffizio della Inquisizione a prigione perpetua, ovvero temporale', se fuggiranno di prigione, diano que'bandi, che alla coscienza loro parerà, siccome su deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta nel 1564. li 7. Aprile cap. 21.

#### C A / P. XXXVIII.

Uelli, che fossero inquistit, e citati per cressi in alcuna giurissizione, e suggistico nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una prigione serrata, e separata da quelle, che sono per altri; e paghino mille lire de'piccioli, da essere date a quelli, che li daranno nelle mani della Giustizia, e, finiti i quattro anni, restino banditi da tutti i luoghi terrestri, e marittimi, navilj armati, e disarati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, potendo anche l' Ussizio della Inquisizione dar loro maggior pena, secondo la parte del Consiglio de'Dieci, e Giunta nel 1568. li 12. Aprile, cap. 28.

# C A P. XXXIX.

A Ppartiene al giudizio della Inquisizione di punire il caldinniatore, o testimone, che avrà deposto il falso contra alcuno in quell'Uf-B 4 fizio DISCORSO

fizio, se la fassità apparirà dal processo, ma se vi sosse bisogno di nuova istanza, e puovo processo per farla apparire, gli Affistenti non consentiranno, che d'istanza sia ricevuta, ed il processo formato, ma che il tutto sia lasciato al Giudice ordinario di essi imputati di fasso; esfendo così di giustizia secondo il comune parere de' buoni Dottori.

### Il fine de' Capitoli .

O Ltre l'aver ridotte a questi 39. Capitoli le deliberazioni fatte dalla Serenissima Repubblica in varie occasioni in materia di erefia, debbo riverentemente rappresentare a vostra Serenità, che altre volte fu dato principio a ridurle in un libro, nel quale furono raccolte in circa la terza parte. I Senatori, eletti per Affistenti in Venezia, o per Rettori nelle Cit-tà di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono quel libro, e presupponendo, che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più spetti al loro carico, restano non interamente informati della volontà pubblica, e di tutto ciò, ch'è necessario fapere; onde il libro, ficcome compiuto, causerebbe ottimi effetti, così imperfetto, non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte, restano molte bianche, dove si potrebbero fare copiare le altre ordinazioni pubbliche, e fare perfetto il libro, se da vostra Serenità fosse giudicata cosa di pubblico servizio,

e col rimettere umilmente il tutto alla fomma saviezza di vostra Serenità, passo a comentare tutti i fuddetti Capitoli, ed a provar prima, che l'affistenza de' Rappresentanti in quell' Uffizio fia giusta.

Avendo nella prima Scrittura ridotto a trentanove Capitoli tutto ciò, che debbono i Rappresentanti pubblici offervare, ed operare nello Uffizio della Inquisizione, restano, per soggetto della presente, due trattati: uno per dimostrare, che la presenza, e l'affistenza del Magistrato in quell'Uffizio è legittima, giuridica, e necessaria: L'altro, per rendere le cause, e ragioni di ciascun Capitolo particolare.

Ma per ispiegar bene, e fondatamente il primo punto, è necessario, che io narri, quando, come, e per qual causa l'Uffizio della Inquisizione fosse istituito nella Cristianità, ed in qual tempo, e con che forma fosse ammesso in

questa inclita Città di Venezia.

Di quà adunque incominciando, dirò prima, che quantunque l'erefie, per divina permissione, e per esercizio, e pruova de' buoni Cattolici, fossero seminate nel Mondo in que medefimi tempi, ch'ebbe principio la Santa Chiesa, cioè dopo l'Ascensione di nostro Signore al Cielo, nondimeno il particolare Uffizio della Inquifizione contra gli Eretici non ebbe principio, fe non dopo l'anno crocc.

I Santi Apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza, che l'eretico fosse ammonito una, e due volte; e, perseverando nella sua ostinazione, i Cattolici si separassero dal suo conforzio, e lo scomunicassero. Ne si passò più oltre fino a'tempi, che Costantino abbracciò Ja fanta Fede, e fu imitato da'Successori. Allora, tra le altre cose, da' Santi furono ammaestrati i Principi, che portando essi due qualità; l'una di Cristiani, l'altra di Principi, con amendue erano obbligati a servire Dio. In quanto Cristiani, offervando i precetti divini, come ogni altro privato; ma come Principi, servendo sua divina Maestà con ordinar bene le leggi; indrizzando tene i fudditi alla pietà, onestà, e giustizia; castigando tutti i trasgressori de'precetti divini, del Decalogo maggiormente. Però quelli, che peccano contra la prima tavola, che riguarda l'onor divino, fono peggiori di quelli, che peccano contra la feconda, la quale ha rispetto alla giustizia tra gli uomini; e però sono più obbligati i Principi a punire le bestemmie, l'eresie, e gli spergiuri, che gli omicidi, e i furti. Per quella causa contra l'eresia fecero diverse leggi registrate ne' Codici di Teodofio, e di Giustiniano, imponendo a' colpevoli pene pecuniarie, bandi, privazioni di parte, o di tutti i beni, fecondo le circostanze del delitto. l'esecuzioni delle quali leggi commisero a' Ministri loro secolari.

Ogni giudizio criminale ha tre parti: La cognizione della ragione del delitto; la cognizione del fatto; e la fentenza. Nel giudizio dell'erefia; la cognizione della ragione è: Se

tal persona accusata, o denunziata, ha diseso, o tenuto, o dato indizio di tener quella opinione. La sentenza sta nell'assolvere dalla imputazione l'innocente, o condannare il ritrovato colperole.

colpevole

La prima cognizione, cioè, qual opinione sia eretica, è stata sempre Ecclesialica: nè può per alcun rispetto appartenere al secolare. E quando a que' tempi nasceva disficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadoti ricercavano il giudizio de Vescovi, e, se bisognava, congregavano Concilì. Ma la cognizione del satto, se la persona imputata era innocente, o colpevole, per dargli le pene ordinate dalle leggi, e la sentenza di assoluzione, o condannazione,

tutta apparteneva al secolare.

Alcuni de' fanti Vescovi, e Prelati in quei tempi, dopo aver dichiarate l'opinioni eretiche, e separati dalla Chiesa come scomunicati, ed anatematizzati quelli , che le tenevano , non s'intromettevano più oltre; nè ardivano darne notizia a' Magistrati, temendo, che fosse opera di non intera carità. Alcuni altri, avendo veduto, che il timor del Magistrato secolare vinceva la pertinacia degli ostinati, ed operava ciò, che non poteva fare l'amore della verità, riputavano, che fosse dovere loro di notificare a'Giudici fecolari le persone degli eretici, e le loro operazioni cattive, ed eccitarli ad eseguire le leggi Imperiali . Ma perchè qualche volta alcun Predicatore eretico causava notabile turbazione, i Giudici, attendendo più alla sedizio-

ne, che alla erefia, paffavano anche a pena capitale. Gli Ecclesiastici in questi casi si astenevano di comparire al Tribunale : anzi sempre facevano uffizi finceri co'Giudici, che non ufafsero contra i delinquenti pene di sangue. San Martino in Francia scomunicò un Vescovo, perchè aveva accusato certi Eretici a Massimo, occupatore dell'Imperio, i quali da lui furono fatti morire. Santo Agostino ancora, molto zelante della mondezza della Chiefa, per tenerla monda da questa mala semente, faceva istanza frequentissima, e molto sollecita a' Proconsoli, Conti, ed altri Ministri Imperiali in Africa che eleguissero le leggi de' Principi; e notificava loro i luoghi, dove gli eretici facevano conventicole, e scopriva le persone: sempre però, che vedeva alcun Giurisdicente inclinato a procedere contra la vita, lo pregava efficacemente, per la misericordia di Dio, per l'amor di Cri. fto, e con altri fimili scongiuri, che desistesse dalle pene del fangue : In una lettera a Donato Proconfolo di Africa gli dice apertamente, che se egli persevererà in castigare gli eretici nella vita, i Vescovi desisteranno di notificarli : e non esfendo notificati da altri, resteranno impuniti, e le leggi Imperiali fenza esecuzione: ma procedendo con dolcezza, e fenza pene di fangue, essi avrebbono vegghiato a scoprirli, e notificarli per servizio divino, ed esecuzione delle leggi.

In questa maniera, sotto l'Impero Romano sino all'anno della nostra falute ottocento; quando do fu diviso l'Occidentale dall'Orientale, quefta forma restò nell'Orientale sino al suo sine.

Nell' Occidentale non fu bifogno, che i Principi facessero leggi, ovvero avessero molto pensiero a questa materia, atteschè per trecento anni, che passarono dall' ottocento sino al mille cento, rarissimi eretici si trovarono in queste parti: e quando avveniva caso alcuno, (il che pochissime volte occosse) il Vescovo lo giudicava nella maniera, che procedeva contra gli altri Ecclessastici, come contra violatori di le, traspressori di digiuni, ed altri tali, giudicandoli essi medessimi in quei luogsi, dove da Principi era loro concesso efercitar giurisdizione: ma dove non avevano simile autorità, invocavano il braccio secolare, che li cassignisse.

Dopo il mille cento, per i dispareri continui, che per cinquant anni innanzi erano stati tra i Papi, e gl' Imperadori, e per quelli, che durarono tatto il secolo seguente sino al mille dugento, con frequenti guerre, e scandali, e poco religiosa vita del Clero, nacquero innumerabili eretici, l'ereste de' quali più comuni erano contra l'autorità Ecclesiastica. In que' tempi pel gran numero di tal peste di reessa, dove la moltitudine eccedeva, conveniva per necessità tollerarle. Dowe si poteva, il Vescovo procedeva in quelle cause, come nelle altre, nel modo detto di sopra, ed i Pontesi commini con frequenti lettere li esortavano, ed eccitavano al loro dovere; na sino a tal teme-

po del mille dugento si udì questo nome di Uffizio della Inquisizione, o d' Inquisitore contra l'erefia, Ma effendo i Vescovi, ed i .loro Vicari poco atti, e meno diligenti di ciò, che i Pontefici Romani desideravano, e sarebbe stato necessario, furono in que' tempi opportunamente istituite le due Religioni di San Domenico, e di San Francesco; ed in breve s'empierono delle più dotte, e più zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte a sostener la Chiefa Romana, e l'autorità Pontificia; delle quali servendosi i Pontefici contra gli Edici, le mandavano per predicare, e convertirli; per esortare i Principi, ed i popoli Cattolici a perfeguitare gli ostinati; e per informarsi in ciascun luogo del numero, e delle qualità degli Eretici, del zelo de'Cattolici, e della diligenza de' Vescovi, e portar relazioni a Roma; dal che ebbero nome d' Inquisitori. Non avevano però Tribunale, ma bensì alle volte eccitavano qualche Giurisdicente a bandire, o punire gli Eretici, che trovavano, Alle volte eccitavano qualche Potente ad armarsi contra lo. ro. Alle volte eccitavano il popolo, mettendo una Croce di panno sopra la veste a chi voleva dedicarsi a questo, e l' univano, e conducevano alla estirpazione degli Eretici. E ciò durò per lo spazio di cinquant'anni, cioè, sino al

mille dugento cinquanta, Fu molto ajutata l'impresa di que'Padri Inquisitori da Federigo II. Imperadore, il quale mel mille dugento ventiquattro, effendo in Pa-

dova, promulgò quattro editti in questa ma-teria; ricevendo gl' Inquisitori sotto la sua protezione, ed imponendo pena del fuoco agli Eretici ostinati; ed a'penitenti di perpetua prigione; commettendo la conoscenza agli Ecclesiastici, e la condannazione a' Giudici fecolari . E questa fu la prima legge, che desse pena di morte agli Erctici : la quale per le acerbe difcordie, che nacquero ne' tempi feguenti tra quell' Imperadore, e tre Pontefici successivamente, non partorì buon effetto di estirpare le erefie introdotte : anzi , essendo occupati nelle guerre, e diffenfioni, tanto i Pontefici, e gli altri Prelati, quanto l' Imperadore, ed i suoi Ministri, l'eresie ebbero campo di radicarsi, ed ampliarfi. Finalmente, morto nel fopraddetto anno mille dugento cinquanta l' Imperadore Federigo, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l' Italia in un Interregno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzio IV. rimasto per la morte dello Imperadore quasi arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti della Italia, applicò l'animo alla estirpazione delle eresie, le quali avevano fatto gran progresso nelle turbazioni passate . E considerate le opere, che per l'addietro avevano fatto in questo fervizio i Frati di San Domenico, e di San Francesco, colla loro diligenza, e senza avere rispetto a persone, o a pericoli, ebbe per unico rimedio il valersi di loro, adoperandoli, non come prima, folo a predicare, e congregare Croce-segnati, e far esecuzioni straordinarie;

ma con dar loro autorità stabile, ed ereger loro un fermo Tribunale, il quale di altra cosa non avesse cura . A ciò due cose si opponevano : l' una , come si potesse senza confusione smembrare le cause di eresia dal foro Vescovile, che le aveva sempre giudicate; e costituire un Uffizio proprio per esse fole ? l' altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, al giudizio del quale era commesso il punire gli Eretici per le antiche leggi Imperiali , e per le ultime di Federigo, ed ancora per i propri statuti, che ciascuna Città era stata costretta ad ordinare, per non lasciar precipitare il suo governo in quei gran tumulti . Al primo inconveniente trovò il Pontefice temperamento, il quale fu di fare un Tribunale composto dello Înquisitore, e del Vescovo, nel quale però lo Inquisitore fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescovo vi avesse poco più che il nome . Per dar anche qualche apparenza di autorità al fecolare, gli concesse di assegnare i Ministri alla Inquisizione, ma ad elezione degli Inquifitori medefimi; di mandare collo Inquifitore, quando andasse pel Contado, uno de fuoi Assessori, ma ad elezione dello Inquisitore stesso : di applicare un terzo delle confiscazioni al Comune ; ed altrettali cose , che in apparenza facevano il Magistrato compagno dello Inquisitore, ma in efistenza servo. Restava di provvedere il danaro per le spese, che si sarebbero fatte nel custodire le prigioni, ed alimentare gl' imprigionati , perlochè si ordinò, che le Co-

mu-

munità le pagassero . E così fu risoluto, esfendo in Brescia, l' anno mille dugento cinquantuno; e furono deputati i Frati di San Domenico Inquisitori in Lombardia, nella Romagna, e nella Marca Trivigiana. Sette mesi dopo il Papa scrisse una Bolla a tutti i Rettori , a' Consigli, e Comunità di quelle tre Provincie, prescrivendo loro trentun Capitoli, che dovessero ofservare pel prospero successo del nuovo Uffizio; comandando, che i Capitoli fossero registrati nello Statuto del Comune, ed osservati inviolabilmente. Diede poi autorità agl' Inquisitori di scomunicarli, ed interdirli, se non li osservassero . Non si distese il Pontefice per allora ad introdurre l' Inquisizione negli altri luoghi d' Italia, e fuori, dicendo, che le tre Provincie soprannominate erano più sotto gli occhi fuoi, e più amate da lui . Ma la prima causa fu , perchè in queste egli aveva grande autorità, essendo fenza Principe, e facendo ogni Città governo da se sola; nel quale il Pontefice aveva anche la parte sua , poiche aveva loro aderito nelle ultime guerre.

Ma con tutto ciò non fu facilmente ricevuto l' editto: onde Alessandro IV. fuo fuccesfore, fette anni dopo, cioè l' anno 1259. fu costretto a moderarlo, e rinnovarlo. Comandò tuttavia agl' Inquistori, che colle censure costringessero i Reggenti alla osservanza.

Per la stessa cagione Clemente IV. sei anni dopo, cioè nel 1265. lo rinnovò nel medesimo modo: nè però su eseguito per tutto, sicchè Tom. V.

anche quattro altri seguenti Pontefici non fossero costretti ad adoperarsi per superare le difficoltà, che si attraversavano nel far ricevere lo Uffizio in qualche luogo . Nascevano le diffi-coltà da due capi . L' uno , per la poca di-fereta severità de Frati Inquisitori , e per le estorsioni, ed altri aggravj: L' altro , perchè le Comunità ricufavano di fare le spese; e però finalmente risolvettero di deporre la pretenfione, che le spese fossero fatte dal pubblico. E per dar temperamento al rigore eccessivo degli Inquisitori, diedero qualche parte di più al Velcovo: il che su cagione, che con minor disficoltà l' Uffizio si introducesse in quelle tre Provincie di Lombardia, Marca Trivigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Aragona, ed in qualche Città dell'Alemagna, e della Francia. Nel Regno di Napoli non fu introdotto, per la poco buona intelligenza tra i Pontefici , e'l Re .

Dalla Francia, e dall' Alemagna presto su levato, essendo alcuni degl' Inquistroi stati foacciati da que' luoghi, per i rigori, e per l' estorsioni, ed altri partiti, per mancamento de' negozi. Per la qual causa si ridussero anche a poco numero in Aragona, poiche negli altri Regni di Spagna non erano penetrati.

Nel mille quattrocento ottanta quattro, il Re Ferdinando Cattolico, avendo estinto il Regno de' Maomettani in Granata, per purgare Regni suoi, e della Moglie Elifabetta da' Mori, e da' Giudei finalmente convertiti, eresse

con consenso del Pontefice Sisto IV. un Tribunale d' Inquisizione in tutti i Regni di Spagna, di Sicilia, e di Sardegna, da lui poffeduti nella forma, che dura ancora fino al presente, il quale giudica non folo gl' imputati di Maomettismo, o Giudaismo, ma di eresia ancora La forma allora introdotta, ed ancora durante è, che il Re nomina uno Inquisitore generale per tutti i suoi Regni al Papa, e la Santità fua lo conferma . Del resto poi la Corte Romana non viene ammessa ad intromettersi più oltre. L' Inquisitore nominato dal Re, e confermato dal Pontefice nomina gl' Inquisitori particolari in ciascun luogo, i quali però non possono entrare nel carico, se prima non hanno l' approvazione regia. Il Re ancora deputa un Configlio, o Senato fopra quelta materia nel luogo, dov' è la Corte, del quale l'Inquisitore supremo è il Presidente. E questo Consiglio ha suprema giuridizione; consulta tutti i negozi; fa nuove ordinazioni, quando vede il bisogno; determina le differenze tra gl' Inquisitori particolari : punisce i difetti de Ministri ; ascolta le appellazioni; e non deferifce ad altri, che al Re. Vorrebbe il regio Configlio, che nel Regno di Napoli s' introducesse l' Inquisizione loggetta a quella di Spagna, come anche è in Sicilia, Sardegna, e nelle Indie; e la Corte Romana la vorrebbe dipendente da se, allegando oltre all' autorità Pontificia spirituale, anche la temporale di superiorità, che il Papa tiene in quel Regno (1).

<sup>(1)</sup> Leggasi la nota nel fine di questo grattato.

Nell' anno mille cinquecento quaranta fette, Don Pietro di Toledo, effendovi Vicerè, volle fuperare le difficoltà, e venne alla esecuzione ; la quale cosa eccitò tanta commozione, e fedizione popolare, che fu quali una guerra tra quel popolo, e gli Spagnuoli prefidiari, con morte di molti di ambe le parti; e restando gli Spagnuoli superiori, per aver le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con esilio, e parte con morte. Cessò nondimeno dalla impresa d' introdurre la Inquisizione, non tanto per timore di nuova follevazione, quanto per gli efficaci uffizi del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero di effettuire un giorno la deliberazione; ed in Roma parimente la risoluzione di opporsi. Onde sino al giorno di oggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E fe qualche caso occorre, è spedito dal Vescovo; ovvero è delegato da Roma ad altro Prelato: il quale però non opera, se prima non ha licenza dal Vicerè.

Ne' paesi bassi, dopo nata la setta Luterana, surono da' Magistrati secolari, senz' altro Ustizio d' Inquisizione, puniti gli Eretici, ora di morte, ed ora di esilio : i quali Magistrati avendo, per la copia degli Eretici, rallentato il rigore, l' anno 1550. delibero Carlo V. Imperadore d' introdurre la Inquisizione nella forma di Spagna, e pubblicò anche il decreto: ma essendo avvertito da Maria Regina di Ungheria, sua sorcella, e Governatrice di quegli Sta-

Stati, che tutt' i Mercanti forestieri sarebbero partiti, e le Città rimarrebbero fenza traffichi; con un altro editto dichiarò, che la Inquisizione non dovesse aver potestà sopra i forestieri; e quanto a' nativi mitigò molto la forma; nè però fu data l' esecuzione alla volontà dell'Imperadore, fe non imperfettamente: ma per lo più la giustizia contra gli Eretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente. Onde Filippo II. Re di Spagna tentò. nel 1559. e negli anni seguenti, l'introduzione di nuovo della Inquifizione Spagnuola in diversi, modi ; nè fu possibile stabilirla , per varie refistenze, fino a che nell'anno 1567. fu coll'armi stabilita dal Duca d'Alcalà: la quale però essendo introdotta, immediatamente succedettero le guerre, e fu fempre più ristretta, e di luoghi, e di autorità, fino che fu ridotta al niente, nel quale stato è al presente.

L' inclità Città di Venezia, per grazia di Dio, si conservo intatta dal contagio dell'eresia ne' tempi avanti il 1232., della qual cosa è manifesto segno, che nella promozione del Doge Jacopo Tiepolo nel 1229., in cui si sa menzione della forma di procedere, e delle pene, e de' castighi di molte sorti di delinquenti, la eresia non viene nominata. E nel 1232. quando lo stesso Doge pubblicò lo statuto, dove si ordina il cassigo di molti delitti, ed in particolare de' malesizi, ed erbarie, dell' eresia non si sa menzione, come senza dubbio si avrebbe

fatto, se in que' tempi la Città avesse sentita

quella peste.

Ma dappoiche Papa Innocenzio IV. tentò di privar Federigo Imperadore dell' Imperio, dei Regni, e degli Stati, che possedeva; essendo perciò posta gran parte della Cristianità in armi , e tutta la Lombardia in disputa colla Marca Trivigiana, e Romagna, allora divise in fautori del Papa, e dell' Imperadore, s' infettarono di varie opinioni perverse; e, ritirandosi molti a Venezia per vivere in ficurezza, la prudenza di questo Governo nel 1249, prese rimedio per provvedere, che la Città non s' infettasse del contagio del rimanente della Italia: e però fu deliberato, che fossero eletti uomini dabbene, discreti, e Cattolici per inquirire contra gli Eretici ; e che il Patriarca di Grado, Vescovo di Castello, e gli altri Vescovi del Dogado di Venezia, da Grado fino a Cavarzere, giudicasfero delle opinioni loro. E quelli, che da alcuno de' Vescovi fossero dati per eretici, fosfero condannati al fuoco per fentenza del Doge, e de' Configlieri, ovvero della maggior parte di loro. Le quali cose si veggono nella promozione del Doge Marino Morofini in quell' anno 1249. Ma, acciocche la morte di qualche Vescovo non interrompesse l'opera, fu aggiunto nella commissione di Jacopo Contarini, Doge nel 1275, che lo stesso si facesse di quelli, che fossero dati per eretici da' Vicari Vescovili, in caso della morte de' Vescovi.

Questa istituzione su appunto quella stessa,

che fi contiene nel corpo delle leggi civili, e che fi costumava nell'Imperio Romano: Imperocchè prima la cognizione del fatto era dei Giudici laici, deputati dal Pubblico ad inquirire contra gli Eretici, i quali, scoperti, erano giudicati da' Vescovi, se la loro opinione conveniva alla fede. Il che fatto, il Doge, ed i Configlieri facevano la sentenza, non come meri esecutori, ma come veri Giudici. Il che chiaramente dimostrano quelle parole: O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non si possono dire, se non di chi ha voto deliberativo.

Per le istanze fatte da' Pontesici, Innocenzio, Alessandro, Urbano, e Clemente, e da sette altri Papi, che li seguirono, non potè essere indotta la Serenissima Repubblica di Venezia a ricevere l'Uffizio de' Frati Inquisitori, istituito dal Pontesice. Le bastava quel secolare istituito da lei medesima con buon frutto in ser-

vizio di Dio.

Avevano innanzi agli occhi i frequenti disordini, che nascevano pel nuovo Uffizio nelle altre Città, dove vi era, perchè i Frati Inquistori spesio nelle prediche eccitavano il popolo, e, fatti i Croce-segnati, si movevano con tumulto odove molti de Croce-segnati facevano le loro vendette contra i loro nemici sotto nome di Eretici; ed altri, anche innocenti, sotto quel nome restavano oppressi da chi voleva la roba loro. E due notabili sedizioni surono in quei tempi: Una in Milano nel 1242:; l'altra in C. A. Par-

Parma nel 1279., che ebbero a mettere in rovina quelle Città . Il formale istituto della Serenissima Repubblica è di tenersi alle cose vecchie, e provate; ed i difordini degli altri luoghi la costringevano a mantenere quell'Uffizio, che da lei fu istituito l'anno 1249., come si è

detto di Sopra.

Ma affunto al Pontificato Niccolò IV. dello Ordine de' Frati Minori, egli, e per effettuire le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandire i Frati del suo Ordine, a'quali portava molto affetto, fece così grande istanza, che fu risoluto di ricevere l' Uffizio, ma con tal limitazione, che non potesse partorire scandalo: e di ciò fu presa parte, congregati tutti i Configli della Repubblica insieme ; e fu deliberato, che il Doge folo avesse facoltà di dare ajuto agl' Inquisitori per esercitare il loro Uffizio; e che fosse fatto un deposito de' danari del Comune con un amministratore, il qual dovesse fare le spese per quello Uffizio, e ricevere anche tutti gli emolumenti, ed utilità, che si tirassero da quello .

Questa deliberazione fu significata al Papa con pubblico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice, avendola veduta, ed esaminata, fe ne contentò; ed anche esortò, che si offervasse, e di tutto ciò formò una Bolla, data in Rieti, fotto i 28. Agosto dello stesso anno 1289., inferendo in quella la deliberazione fopraddetta del maggior Configlio fatta fotto i 4. dello stesso mese . E questo è il principio

in Venezia dell' Uffizio della Inquifizione, mifto di fecolari, e di Ecclefiastici, come sino al

presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare, che l'Uffizio della Inquisizione in questo Dominio non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Repubblica, ed indipendente, cretto, e cossituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e concordato colla Sede Apostolica; e perciò deve reggersi colle proprie consuetudini, ed ordinazioni, senza obbligo di ricevere ordini d'altronde. Del che vi sono quattro chiarissime ragioni.

La prima, perchè quantunque da Innocenzio IV., e da'Pontefici feguenti foffero fatti ordini per iftabilire in ogni Città l'Uffizio della Inquifizione Romana, nondimeno quelli non

ebbero luogo in questa Repubblica.

La seconda, perchè l'Uffizio della Inquisizione non è istituito in virtù di alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Con-

figlio:

La terza, perchè il Pontefice Niccolò diede folamente confenso a ciò, che era deliberato dalla Repubblica.

La quarta, perchè le spese, e gli emolumenti dell'Uffizio erano del Pubblico, e non degli

Ecclesiastici.

Onde essi in ciò, che all' Ussizio appartiene, dipendevano dal secolare Istitutore. Le spese, che si facevano, non erano cosa leggiera; imperocchè, oltre alle straordinarie delle catture, e degli e degli alimenti de' ritenuti , fi pagavano allo Inquifitore, per fuo falario , dodici ducati d'oro al mefe , che al prefente farebbero più di trentafei ducati.

E questa verità, che l'Uffizio sia Veneto, e non foggetto ad altri, viene dimostrata da un accidente feguito dodici anni dopo la prima istituzione, cioè nel 1301., quando Fra Antonio Inquisitore fece un monitorio a Pietro Gradenigo Doge, che dovesse giurare di osservare le Costituzioni Papali, ed Imperiali contra gli Eretici . Al quale rispose il Doge in iscrittura pubblica, che egli non doveva far altro giuramento, poichè nella promozione fua aveva giurato conforme a quanto era stato concordato con Niccolò IV. ; nè doveva obbligarsi ad altre condizioni Apostoliche, o Imperiali, perchè non erano conformi a quel concordato : e l'Inquisitore si ritirò dal suo tentativo, e cedette. Non ho trovato, quando la prima volta fossero preposti i tre Inquisitori, che fossero deputati da lui co' Configlieri in quel principio, sì perchè, non effendo memoria in contrario, così si deve presupporre; come anche perchè innanzi l'erezione di questo Uffizio della Înquisizione, misto di secolare, e di Ecclesiastico, vi era l'Uffizio puro secolare, al quale erano eletti Nobili per inquirire contra gli Eretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presupporre, che l'elezione, ed il nome continuaffe. .

Però tenendo questa verità per ferma, nel primo

primo capo si dice, che siccome sono tre Asfistenti all'Uffizio della Inquisizione in Venezia,
così debbono i Rettori afistere nelle Città soggette; perchè è termine legale indubitato, che
le Città soggette debbono regolarsi secondo le
leggi, e consuetudini della Città dominante,
sucrebà ne' particolari, che per privilegio, e per
grazia del Principe, sono concessi a ciascuna
Città. E parimente la libertà ed immunità della Città dominante sono comunicate alle suddette, immediatamente che entrano nella soggezione. Così si osserva in tutti i Regni, e Stati. E questa sola disposizione legale, ed uso,
è sufficiente per fare legittima l'affistenza dei
Rettori in tutto il Dominio.

Ma, oltre la disposizione legale, vi è anche un particolare concordato con la Sede Apostolica contratto nel 1551. l'occasione del quale su, che avendo l'Eccellentissimo Consiglio de' Dieci, e Giunta, per ricordare a' Rappresentanti il loro dovere, acciocchè per negligenza non sossi introdotto qualche abuso, scritto a tutti il Rettori, che dovessero ritrovarsi presenti alla formazione de' processi nella Inquisizione.

La Corte Romana reputò, che fosse novità con pregiudizio dell'autorità Ecclesiastica ped il Pontefice Giulio III. si lamentò coll'Ambasciadore, dicendo, che fosse contra i decreti Pontisici, e ch'egli sopra ciò voleva farne una Bolla. Ri-pose l'Ambasciadore, che non era cosa nuovamente deliberata, ma antichissima, ed innovata, per conservar la giurissizione, e non per asservata.

affumersi punto di ciò, che all' Ecclesiastico tocca , anzi per ajutarlo . Si contentò il Pontefice della risposta, e soggiunse: Se que'Signori vogliono effere Coadjutori, fieno benedetti: Ma, se vogliono essere congiudici, non possiamo tollerarlo . E riputando il Pontefice, che fosse negozio da penetrare a fondo, e non contentarsi di parole, massime pel moto grande, che era tra i Cardinali, per questo mandò espresfamente a Venezia Achille Graffi , eletto di Montefiafcone, al quale diede commissione addi sei Agosto di quell'anno 1551, con queste parole: Vi mandiamo per pigliare qualche appuntamento del procedere nelle cause di eresia. ", Si tiene; che l'assistenza della potestà secola-, re in quella città, e Dominio sia necessaria : , questa non dissapproviamo , anzi desideriamo, " purche sia fenza ingexirsi nella cognizione , e " sentenza. E poco più a basso: ci contenteremo " di ogni forma grata a quella Repubblica ,

" purebè sia citra cognitionem, & sententiam. Arrivato il Nunzio espresso a Venezia, su facile il convenire, poiche ambe le parti avevano lo stesso senso: onde su immediatamente

concordato con quattro capi-

Il primo a Che i Rettori sieno presenti al formare de' processi, ed a tutto ciò, che opera-

no i Vicarj, e. gl'Inquisitori.

Il secondo: Che sia in libertà de' Vicari degl' Inquisitori , e de' Rettori , secondo le qualità de' casi, il chiamar que' Dottori, che parerà conveniente.

"Il terzo: che, occorrendo caso ne Castelli, e nelle Ville, sia spedito nella Città principale co' medesimi ordini.

Il quarto: che i Rettori , un giorno della fettimana almeno , fi trovino co' Vicari, e cogli Inquisitori per attendere a questa materia.

In conformità del concordato fotto i 26. Settembre fu scritto a tutti i Rettori, ed a Roma. Il Pontesice, veduto il concordato, l'approvò, ed ordinò al Vescovo di Ravello, suo Nunzio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere lo stesso avicari, ed agl' Inquistrori dello Stato: ed egli lo sece sotto il di 21. Ottobre; avvertendoli di più, che negli atti, decreti, e nelle sentenze, che si faranno in queste materie colla presenza de' Rettori, si scriva sempre dal Notajo, a ciò deputato, questa clauso la', cioè: Cum assistante de prasenta Clarisfimoram Dominorum N. N.

Il primo concordato, trattato con Papa Niccolò l'anno 1289, e quefto ancora , ciafcuno
da se, fono baftanti dal operare; ma tanto più
aggiunti infieme operano;, che per niuna Bolla
o decreto, che fi faceffe da qualifosglia Pentefice, di qualifosglia tenore, poffa eftere levata
quefta autorità. Chi concede grazia, la può rivocare con caufa: ma ciò, che è conventuto e
concordato , è irrevocabile; onde non dovrà
muoverci punto quaffivoglia decreto, che foffe
fatto a Roma, come quello, che Tece Gregorio XIV.
nel r591., dichiarando, che per effere il delitto di crefia puro Ecclefiaflico, il fecolare non

poteva intervenire in quel giudizio : e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito : Non ofiante le consuetudini confermate dalla Sede Apostolica ; tale derogazione non comprenderebbe il cafo nostro, essendo altro confermare, ed altro convenire . e concordare . E quando dicesse ; Non ostante i concordati della Sede Apostolica , sarebbe una nullità, perchè è contraddizione, che una cosa sia concordata tra due, e sia sotto l'arbitrio di uno di essi solamente. Si ha da tener per certo, che sempre la Corte farà ogni tentativo per escludere il secolare, e tirare sotto di se interamente gli Uffizi di questo Stato fopra l' cresia. Ma niun fatto di altri può metter in dubbio, o causar pregiudizio, purchè i pregiudizi non vengano da questo canto per negligenza nella esecuzione. Nel che si ha l'esempio di Spagna, dove effendo la forma della Inquisizione soggetta a'Re, stabilita per concordato nel 1484., per niuna Bolla, ed Ordinazione fatta a Roma, gli Spagnuoli hanno voluto alteratione alcuna. E però non è stato atto di molta buona fede, che, stampandosi in Roma il Direttorio l'anno 1584, , vi sia stato aggiunto quel Breve di Papa Leone X. detto di fopra, diretto a' Vescovi, ed agl' Inquisitori di questo Dominio; dove per occasione di certi cafi affai nobili occorfi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che il Magistrato secolare non abbia che fare nell' Uffizio della Inquisizione, e folo

folo fia obbligato ad eseguire la Sentenza, senza altro: il quale Breve non dovevano per modo alcuno stampare: Prima , perchè non l' hanno cavato da luogo autentico: Secondo, perchè allora non fu eseguito, nè forse veduto . E di ciò ne è manifesto indizio, che essendo il Breve dato addì 15. Febbrajo del 1521., alla Romana, trenta giorni dopo, cioè, sotto i 10., e 24. Marzo, l'Eccellentissimo Consiglio de'Dieci e Giunta per ovviare ad innumerabili estorsioni fatte dagli Ecclesiastici, ordinò, che non ostante le sentenze pronunziate dall'Uffizio della Inquifizione, dal Vescovo di Limino, con due Dottori deputati da' Rettori , fossero rifatti i processi, e portati a Brescia, e giudicati collo intervento de'Rettori medefimi. Al che il Nunzio anche acconfentì, e così fu eseguito. Documento manifesto, che quel Breve di Leone non è vero, o non si vede, o non ebbe luogo. Però non doveva essere stampato, massime effendo feguito il concordato con Giulio dopo quel tempo. Ma ficcome la Corte Romana non desisterà mai, di fomentare la pretensione sua, così converrà effere vigilanti ad ovviare, che la negligenza non faccia pregindizio alla gior-nata; non mettendo mai più in trattato materia così fermamente stabilita; imperocchè l' averla anche posta in trattato l'anno 1551., quando non fosse succeduto bene , come successe , farebbe stato un grandissimo pregiudizio contra il concordato del 1289.

Ma che, oltre all'effere legittima, e giuri-

dica la fentenza, fia neceffario anche il confervarla con ogn' ingegno, i rispetti pubblici, e privati lo dimostrano chiaramente. La potestà, che Dio dà al Principe, non è un dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire fenza peccato; ma febbene viene immediatamente da Dio, è però data per benefizio del popolo: onde, se si diminuisce, non resta così sufficiente pel buono, ed intero governo; ed il suddito ne riceve danno, e sua Divina Maestà offesa. Sebbene il Principe non ha obbligo alcuno al fuddito di governarlo, l'ha però a Dio; e la protezione, che ne tiene, sebbene verso il suddito è grazia, verso Dio è debito, il quale non si può bene eseguire, se non conservando intera, e non lasciando diminuire l'autorità pubblica. L' Uffizio della Inquisizione, quanto è più santo, e necessario degli altri , se non è ben amministrato, ma abufato, tanto è più grave, e dannolo. Dove è in mano di Religioli giusti, e prudenti, vi è bisogno, che a quelli sia data occasione di perfeverare tali con guardarli, ed offervarli; che altrimente la comodità di poter operare arbitrariamente fa trascorrere anche il Santo. dove l' Amministratore non ha tutte le qualità necessarie, conviene ovviare agli eccessi. Per i tempi paffati sono stati aggravati i sudditi con rigori eccessivi da coloro, che, col mostrarsi zelanti , hanno voluto far dare luogo all' ambibizione, ovvero appropriarsi quello degli altri: perciò è necessario avvertire, che l'avarizia, o

l' ambizione non dannifichi il privato, fenza che anche un buon Padre di buona coscienza non vì rimedii. Il zelo indifereto, che fuol effere nelle persone non versate negli affari mondani, ha bisogno di questo freno. E contra le cose pubbliche non sono meno dannosi i medefimi effetti di ambizione, di avarizia, e indiscrezione; perchè quando un Potentato non ha la grazia di chi comanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, af-

fine d'opprimerlo.

Nel 1322. Papa Giovanni XXII. pubblicà un severo monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano , condannandolo di eresia; e fotto pretesto comandò alla Serenissima Repubblica, che non tenesse commercio con lui, nè co' fuoi fudditi; con tutto che altra caufa non avesse, se non che il Visconte seguiva la parte di Lodovico Bavaro Imperadore nemico del Papa: e nello stesso anno il Reverendissimo Guido Rangoni, Vescovo di Ferrara, e Fra Buono Inquisitore ammonirono la Serenissima Repubblica, che non fosse tenuto commercio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro aderenti, e fudditi, perchè essi li avevano condannati per Eretici: nè però vi fu altra caufa, se non perchè ricuperarono Ferrara, occupata da' Pontefici nel 1355. Tenendo Malatesta,e Galcotto Malatesta la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI, comandò a Venezia, che non fosse tenuto con loro, nè co'loro aderenti commercio, perchè li aveva per fospetti di eresia. Il medesimo Pontesice in quel-Vol. V.

lo steffo anno usò la medesima maniera colla Serenissima Repubblica contra Franceico Ordelaso per causa del Dominio di Forlì; e contra Giovanni, e Guglielmo Mansredi per causa di Faenza; facendo anche predicare la Crociata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e queste condannazioni di eresia andarono in sumo, immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontesce in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l' imputazione di eresa era solo per gravare, e costringere alle conversioni umane disegnate.

Ma venendo a cose moderne: Nelle differenze che Paolo IV. ebbe col Re Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali, quel Pontefice, così in Concistoro, come trattando cogli Ambasciadori de' Principi, e con ogni sorta di persone, sempre diceva, e replicava, che il Re, e l' Imperadore suo padre erano eretici. Si è anche veduto nelle occasioni passate, che i libri scritti in favore della causa della Serenissima Repubblica furono proibiti dalla Inquifizione Romana, e dalle altre dello Stato Ecclesiastico fotto questa coperta di eresia, contuttochè le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approvate da tutti i Regni Cristiani . Ed il Cardinale Bellarmino avendo, anni fono, pubblicato un Libro, dove fottopone i Principi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce di trattare da eretici tutti quelli, che dicono, il Principe nel temporale non aver altro fu-

fuperiore. Queste cose fanno vedere, che valendosi la malizia di alcuni di questo Uffizio per interessi umani, e poco onesti, è necessario mirar bene, come viene esercitato, e non lasciare, che si prenda piede a poter abusare, perchè all' occasione poi si vuol provvedere, e

si trova, che il tempo è passato.

In Milano, dove l' Inquisizione esercita grande autorità, fuccesse circa il 1580. un caso pericolofo. Il Cardinal Borommeo, che poscia su Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite agli Svizzeri, andava ordinando molte cose, che insospettivano que' Governi; onde mandarono un Ambasciadore a Milano per ricercar il Governadore, che facesse partire di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche novità. L' Ambasciadore andò a Milano, e smontò a casa di un Mercante, per condursi con comodo a disporre la sua Ambasceria. Lo Inquisitore lo riseppe, ed immediatamente andato co' suoi Ministri, lo menò legato in prigione al suo Convento, Il Mercante riferà il successo al Governadore, il quale subito sece liberar l' Ambasciadore, e l'onorò, e l'ascoltò; onde gli Svizzeri, i quali non ebbero prima notizia della prigionia, che della liberazione, dissero apertamente, che, se fosse loro andata la nuova della prigionia sola, senza quella della liberazione, avrebbono imprigionato il Cardinale, al quale mandò il Governadore a fignificare il tutto, ed il Cardinale, accomodatosi

alla necessità, si parti, e le novità surono ri-

trattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malizia può causare inconvenienti, ma anche l'imprudenza, ed il zelo indiscreto e però conviene invigilare affiduamente, e non laciciare siminuire quella facoltà d'intervenire in tutte le azioni di quell' Uffizio, la quale Dio, per sua provvidenza, ha fatto sin adesse confervare, e mediante ala quale si può ovviare a tutti i pericoli pubblici, ed anche agli aggravi de' sudditi.

Effendo dunque chiaramente mostrato, che lo Uffizio della Inquisizione non è antico nella fanta Chiesa; e che in questo Dominio è stato istituito nella forma al presente costumata dalla Repubblica medesima; come Uffizio sino proprio, e stabilito per concordato colla Sede Apostolica; ed essendo spiegate le cause, che indusfero a questa deliberazione, e la necessità, che costringe a conservare inviolata la forma già istituita; restano con queste considerazioni pienamente spiegati, ed approvati i sondamenti del primo capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo capitolo non hanno bifogno di effere maggiormente dichiarati, o

provati.

Il quarto, dove si pone il carico degli Assisienti in quattro casì, richiede qualche considerazione. Quanto al primo caso di eseguire le giuste determinazioni de Giudici, non può esser messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d'im-

d' impedire la determinazione usurpativa della autorità temporale, ovvero precipitosa, o con manisesta ed ingiusta oppressione, e ne' casi dubbj far soprassedere, ed avvisare, sono non meno necessari del primo; perchè gl' Inquisitori, per lo più, eccedono la loro potestà legittima. E per pruova di ciò non fa bisogno allegare altro testo, che quello de'medesimi Pontefici Romani. Clemente V. nel Concilio Generale di Vienna, ( ed è registrato nel Corpo Canonico De Hareticis, cap. 1. ) dove gli crano pervenute alle orecchie le querele di molti contra gl' Inquisitori, perchè estendevano l'uffizio della loro potestà oltre i termini assegnati loro, in maniera che riusciva a danno de' fedeli ciò. che fu istituito per accrescimento della fede ; ond' era necessario, per gloria di Dio, ed acciò quel negozio camminasse bene, fare diverse provvisioni; diede molte regole per ovviare ai . disordini introdotti. Clemente VI. ancora commise a Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della Chiefa, d'inquirire contra gli eccessi degl' Inquisitori, ed amministrare giustizia a chi si lamentasse di loro . Documenti chiari, che in tutti i tempi corre qualche eccesso, che ha bisogno di rimedio, se non è ovviato.

Ma, dato che nessimo Inquisitore eccedesse mai i termini della sua potessa, quella però non è così ben regolata, che non abbia bisogno di essere ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assa attendere a ciò, che hanno stampato nel Direttorio in Roma nel 1584. che formalmente è tradotto dal Latino . Se gl' Inquisitori volessero esercitare tutto l'imperio della loro potestà, facilmente moverebbo. no tutti a sedizione. E queste parole sono scritte con propolito di ammonire gl' Inquisitori , che, sebbene una cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa, debbono avvisare Roma. Ma quì non si dee conchiudere così, perchè Roma, lontana, ed occupata da rispetti propri, non può sar buon giudizio degli altrui pericoli. Ma ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario a chi vuol tenere il suo Dominio quieto, ed i fudditi protetti, aver diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella potestà, che in se stessa è confessata esorbitante, e spesso anche viene esercitata con abuso.

Nel 1518 feoprissi un numero grande d'Incantatori nella Valcamonica; e, per poca diligenza de'Rettori di Brescia, il giudizio su lasciato all' arbitrio degli Ecclesiastici. Da ciò nacquero così esorbitanti estorioni, e querele degli oppressi , che l' Eccellentissimo Consiglio de'Dieci su costretto ad annullare tutte le cose satte, e sar venire a Venezia i Vicarj de' Vescovi, e degl' Inquissitori, ed operare, che da altri Giudici coll' affissenze de'Rettori le cause sossimo con con con con con control su su con con con con control su del su con con con control su con con con control su con con control su con con control su con con con control su con control su con control su con control su con con control su con control su con control su con control su con con control su control su con control su con control su control su control su control su con control su con

Non è perduta la memoria delle fedizioni estreme eccitate in Roma, morto che fu Paolo IV., nelle quali le prigioni della Inquisizione furono popolarmente rotte, e l' Uffizio con tutte le scritture abbruciato . E similmente del pericolo che corse la Città di Mantova nel 1563.; alle quali cose non è possibile provvedere, se il Magistrato, a cui spetta la cura della quiete della Città, non impedisce le deliberazioni eccedenti, e precipitose. Ed occorrendo cosa di dubbio, e di pericolo, far soprassedere: ciò non può essere imputato all' Ecclesiastico di pregiudizio, poiche, soprassedendo, meglio si delibera; e niuna cosa impedisce, che il differito non si possa eseguire con maggior maturità. Dove, se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche esecuzione, che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, o non interamente. Il Principe, avvisato, può, o coll' autorità fua, o col fignificare al Pontefice, far passar con quiete qualche cosa, che senza sua saputa avrebbe fine cattivo.

La quarta parte del capitolo, cioò, che i Rettori, ed Affistenti eccitino alla efecuzione dell' Uffizio con destrezza gl' Inquistori, quando sossimi e propriissima del Magistrato secolare. Prima, per la ragione di Santo Agostino, il quale dice, che all' uffizio loro spetta operare, che sieno puniti i delitti, che immediatamente sono contra la Maestà divina; come se bestemmie, eresse, egli spergiuri, più di quelli, che offendono gli uomini. Poi anco-

ra perchè l'erefia non folo offende la Maestà divina, ma ancora porta notabile turbazione alla quiete pubblica, la cura della quale ripofando nel Magistrato, che, superiore in una Città, non potrebbe lasciarla incorrere in qualche pericolo d' infettarfi, fenza mancare al fuo dovere. Gl' Inquisitori debbono attendere a tenere il popolo mondo dall' cresie, pel servizio di Dio solamente : Il Magistrato, è per servizio di Dio, e pel pubblico buon governo . E però, come quello, a cui la cura maggiormente spetta, deve ancora maggiormente vegghiare, ed eccitare gli altri: Nè a ciò può far alcuno opposizione, dicendo: Che i secolari, sebbene in Magistrato, ed anche i Principi sono figliuoli, e gli Ecclefiastici sono Padri; e però questi sono superiori, e non conviene, che il figliuolo si arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperocchè l' equivoco, ed il cavillo fi vede manifesto. Se in una Città fosse in un Magistrato superiore un figliuolo di famiglia, questi nelle cose familiari, e domestiche di casa sarebbe soggetto al Padre; ma nelle pubbliche, e civili superiore. Gli Ecclesiastici sono Padri in Cristo; onde il Magistrato deve essere foggetto a loro nelle cose domestiche della casa di Dio: da loro dee ricevere la dottrina di Cristo, ed i divini Sacramenti, che sono le cose familiari, nelle quali il figliuolo è soggetto. al Padre spirituale: ma nelle pubbliche, che sono il castigo de' delitti, ed il tranquillo viver civile, eziandio i Padri spirituali sono soggetti a quel figliuolo, che ne ha la cura, come Magistrato pubblico. E se l' Ecclesiastico ha potestà, o giurissizione per correggere qualivoglia delitto, non l' ha da altri, che dal Prin-

cipe, a cui solo Dio l' ha data.

Ho detto di fopra, che nel giudizio concorrono tre parti: la conoscenza di ragione, cioè, quali sieno le opinioni eretiche; e questa è pura Ecclesiastica : la conoscenza del fatto, cioè, qual persona sia colpevole; e la sentenza. Queste due ultime sono temporali , e già nel Romano Imperio esercitate dal fecolare; e adesso queste due ancora sono lasciate agli Ecclesiastici per concessione de' Principi. La Serenissima Repubblica, che l' esercitò dal 1249. sino al 1289. quell' anno le concesse all' Uffizio della Inquifizione maneggiato dagli Ecclesiastici, ma colla affistenza secolare. Se gli Ecclesiastici mancassero al loro dovere, ricaderebbe l' autorità in chi l' ha concessa, non però privandosene. E però non è maraviglia, se il secolare dev'essere sopraintendente a chi esercita un carico concesso da lui, con ammonire, ed eccitare in quella maniera, che il decoro di amendue le persone comporta.

Il quinto caso, che i Rettori, e gli Affiftenti, non diano giuramento di fedeltà, o di segretezza in mano dello Inquisitore, è di somma considerazione, attesochè per tal giuramento restretabono di essere Rappresentanti del Principe, e-diverrebbono Ministri degl' Inqui-

fitori .

E' cosa chiariffima, che chi giura fedeltà, o fegretezza, massime senza eccezione, è obbligato ad offervarla a chi l' ha giurata, non avendo riguardo agl' interessi di qualunque altro. Laonde il Rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione della Inquisizione, sebbene contraria a' rispetti del Principe; ovvero avvisarlo delle cose occorrenti in quell' Uffizio, fenza contravvenire al fuo giuramento . Ma il pubblico Rappresentante, eziandio quando si tratta delle cose spettanti all' Uffizio della Inquistzione, non deve aver mira ad altri rispetti, nè ad altri comandamenti, salvo che a quelli del Principe. Adunque non può giurare fedeltà, nè segretezza ad altri. Dove il Tribunale della Inquisizione è puro Ecclesiastico, v'intervengono secolari per Consultori, ed alle volte per Fiscali, o Notaj, o per altri Ministri, i quali giurano all' Inquisitore; ma perchè i secolari intervenienti fono dipendenti, e foggetti all' Ecclesiastico : in questo Stato il Tribunale è misto; non per i Consultori secolari, o altri Ministri, ma solo per i Rappresentanti pubblici affistenti, che non dipendono dall' Ecclefiastico, ma soprastano in luogo del Principe.

Gli Ecclefiaftici, da molte centinaja di anni in qua, non hanno altro fcopo, che ufurpare la giurifdizione temporale, di cui ne hanno anche fatto grande acquifto con gran diffurbo dei Governi. Al prefente più che mai mirano a ciò, e nel particolare- della Inquifizione nello Stato della Repubblica ufando ogni accortezza a tirarla interamente all' Ecclesiastico, il che farebbono finalmente, quando potessero introdurre il giuramento, facendo il Rappresentante loro Ministro. E ciò essendo introdotto, gli scrupoli di uno, la poca intelligenza di un altro, gli uffizi, che farebbono fatti per mezzo dei Confessori, opererebbono, che i rispetti dell' Inquisitore, e di Roma, sarebbono anteposti ai pubblici; ovvero ecciterebbono almeno nella mente dubbi così potenti, che non lascierebbobono mai operar bene . Il che anche risolve una risposta, che quì potrebbe essere data,cioè, che si potesse ricevere quel giuramento, salvo i rispetti del Principe. Risposta, che non leva i pericoli, perchè le cose dette di sopra turberebbono la mente degli uomini, talmente che mai non lascerebbono aver luogo a quella sana intelligenza. Ma, per colorare il loro tentativo, due cose dicono gl' Inquisitori : Una, che Federigo II. comandò a tutti i Consoli, e Podestà delle Città, che giurassero: L'altra, che il Re di Spagna giura. Ma Federigo non comandò, che fosse giurato a gl'Inquisitori, perchè, come di fopra si è dimostrato, l' Uffizio della Inquisizione non era ancora istituito; ma che giuraffero in pubblico a lui di effer diligenti a spiantar l'eresie, ch'erano radicate. Non entravano allora i Confoli, o Podestà nell' Usfizio della Inquisizione cogli Ecclesiastici; ma eglino foli coll' autorità Imperiale condannavano gli Eretici, e giuravano all' Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò quella forma ma durò poco; ed attesta Giovanni Andrea; famoso Canonista, il quale fiorì nel 1300, che al suo tempo quel giuramento era già andato in dissuettatione. Il Re di Spagna Filippo II. introdusse di far un pubblico giuramento, non in mano degl' Inquistrori, ma a Dio, di non comportar mai, che gli Eretici vivessero liberamente ne suoi Stati: il che non è giuramento di fedeltà, e segretezza all' Uffizio, il quale dipende dal Re, e da lui riceve comandamento: ma il promettere a Dio è levare a'sudditi la speranza di poter ottenere da lui libertà di coscienza.

Al medesimo modo i Dogi antichi della Repubblica giuravano di punire gli Eretici nella loro promozione; che non era giuramento allo Inquistore, ma a Dio, ed alla Repubblica. L'equivoco sta, che altro è giurare assonitatemente; altro è giurare in mano: e questo, che dice soggezione, ed obbligo a quello, che dice soggezione, ed obbligo a quello, che die li giuramento. Nè il Pubblico Rappresentante può giurare in altra mano, che del Principe; siccome non può essere soggetto ad altri. Per le quali considerazioni sarà necessario in ogni tempo tenere in osservanza questo quinto capo, come punto, non tanto di somma, quanto di totale importanza.

Il tener avvisato il Principe di tuttocià, che giornalmente avviene in materia di eressa, come nel selto capo si contiene, è cosa di servizio divino, e necessaria al buon governo. Dove l' Inquisizione è in mano degli Ecclesiastici folamente, 'eglino non permettono, che di quanto succede in quell' Uffizio, sia alcuna coa comunicata a' Principi. In questo Stato, dove il Tribnuale è misto, siccome la mira loro
è, che l'Assistente ( poichè non possono elcluderlo) divenga loro Ministro, così sanno, che
tenga secreto ciò, che vien trattato, mettendo
carico di coscienza, se alcuna cosa sarà comunicata senza licenza dello Inquisitore, con quetta massima, che le cause della fede debbano
restare presso a' Giudici della fede.

Tra-le altre perverse opinioni, delle quali abbonda il nostro fecolo inselice, questa ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Principe, la quale è colorata con due pretesti: L'uno, che per effere cosa spirituale, e divina, non spetti all'autorità temporale: L'altro, perchè il Principe occupato in maggiori cose non può attendere a questi af-

ari .

E certo è degna di gran maraviglia la mutazione, che il Mondo ha fatto. Altre volte
i Santi Vescovi niuna cosa più predicavano, e
raccomandavano a' Principi, che la cura della
Religione: di niuna cosa più li ammonivano
e modestamente riprendevano, che del trascurarla e adesse niuna cosa più si predica, e pertuade al Principe, se non che a lui non spetta la cura delle cose divine; con tutto che del
contrario la Scrittura sacra sia piena di luoghi, dove
la Religione è raccomandata alla protezione del

Principe dalla Maestà divina, la quale ancora promette tranquillità, e prosperità a quegli Stati, dove la pietà è favorita; ficcome minaccia defolazione, o distruzione a que' Governi, dove le cose divine sono tenute, come aliene. Gli esempj di ciò abbondano: de' quali non comportando questa scrittura lunga narrazione, dirò solo, che Davide, entrato in un Regno disordinato internamente, ed esternamente, essendo occupatiffimo e nella guerra, e nel formare la polizia, contuttociò pose la sua principal cura nelle cose della Religione. E Salomone, entrato in un Regno quietissimo, ed ordinatissimo, attese parimente più alla Religione, che a qualsivoglia altra parte del Governo. I Principi più commendati ne' secoli passati, come Costantino, Teodofio, Carlo Magno, San Lodovico ec., la maggior lode, che aveffero, fu di aver posta la principal opera loro in proteggere, e regolare le cose della Chiesa: E'un grande inganno il rappresentare questa parte per cosa di minor momento, che debba effere tralasciata per attendere ad altro; poichè questa, negletta, suol provocare l'ira divina. E la sperienza cotidiana in questi tempi mostra, che non può restar tranquillo uno Stato, nascendo mutazione nella Religione; e que' medefimi, che configliano i Principi a non intromettersi in cose della Chiefa, dicono però in altre occasioni, la vera Religione essere il fondamento de' governi. Sarebbe grande stravaganza, tenendo ciò per vero, com'è verissimo, il lasciarne la cura totale ad alaltri, fotto pretesto, che sono spirituali, dove la temporale autorità non arriva; ovvero, che il Principe abbia maggiori occupazioni di questa.

Chiara cosa è, che siccome il Principe non è Pretore, nè Prefetto, nè Provveditore; così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore; ma è bene ancora certo, che la cura sua è di sopraintendere, con tenere in Uffizio, e proccurare, che sia satto il dovuto, così da questi, come da quelli . E quì sta l'inganno, che la cura particolare della Religione è propria dei Ministri della Chiesa, siccome il governo temporale è proprio del Magistrato; ed al Principe non conviene esercitar per se medesimo, nè l'uno, nè l'altro, ma l'indirizzar tutti, e lo stare attento, che niuno manchi all' uffizio suo, e rimediare a' difetti de' Ministri . Questa è cura del Principe, così in materia di Religione, come nelle altre materie, per bene meneggiare quella parte a lui propria deve effere avvilato di tutte l'occorrenze; così deve essere minutamente avvertito di tutto ciò, che avviene in materia di Religione. Gl' Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente avvisano Roma di tutto ciò, che nell' Uffizio si fa : maggiormente al Principe, a cui più importa il faperlo, deve effer dato conto. Sarebbe molto utile, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello folamente, come fi offerva dalla Inquisizione di Spagna, che da conto al Re

folamente, e non avvisa altrove. Ma poiché ciò sarebbe difficile da ottenere, per ora basta, che sia faputo dal Principe, quando è saputo anche dagli altri, che non hanno interesse.

Il fettimo capitolo fu ordinato dall' Eccellentiffimo Senato, acciocchè l' Ambasciadore a Roma potesse far uffizio, che il carico d'Inquisitore fi desse a nativi del Dominio : il che è cola giusta, perchè eglino sono più informati nelle occorrenze de' costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno ancora maggior affetto; onde si presuppone, che con maggior giudizio, ed amore sieno per esercitare l'Uffizio, che ricerca carità, e discrezione più di ogni altro. Non si può considerare senza maraviglia, che tutti gl'Inquisitori del Dominio al presente fieno forestieri ; e di nativi non ne fieno adoperati, nè in questo Stato, nemmeno negli altri. Non è già questa regione così infelice, che non produca uomini d'ingegno, e di bontà, al pari di ogni altra della Italia. Qual ragione vorrà, che questi sieno reputati tutti inabili, e per questo Dominio, e per tutti gli altri? Chi vorrà mirare gli esempi di là da'monti , non vi è Inquisizione, se non in Ispagna, dove tutti fono Spagnuoli . Nello Stato di Milano non fono esclusi i nativi, e gli altri, a'quali l'Uffizio si dà, non sono meno dipendenti da quel Principe, che i Milanesi medefimi.

In Toscana Pio V. tentò di dare l' Uffizio della Inquisizione a' Frati di San Domenico; e Cosimo gran Duca non lo consenti per effere stata quella Religione aderente a' nemici della

## DEL P. M. PAOLO:

Cafa de Medici, quando furono feacciati da Firenze nel 1494. Le quali ragioni, ed efempi dimofirano, che in Roma dovrà effere tenuto conto dell'Uffizio, che fi farà per i Padri fudditi di questo Stato, e non nuocerà la pietà del Principe, la Religione, e vita Cristiana de' popoli, e la divozione di essi Padri verso il loro Principe naturale, e la Patria.

L' ottavo capitolo , che non fia ammesso Inquisitore ad esercitare il carico, se non con lettere del Principe, è convenientissimo. Il medefimo Direttorio comando, che, innanzi ogni altra cofa, l' Inquisitore si presenti a lui, e riceva lettere dirette a' Rappresentanti pubblici. nel luogo dov' è destinato ad esercitare il carico; e la ragion vuole, che niuna forta di Giurisdizione sia esercitata senza saputa pubblica : anzi altre volte i Pontefici mandavano gl' Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Principe, dove lo pregavano favorirli, e proteggerli; e lo stesso fanno anche al presente nella provvisione di ogni nuovo Vescovo. Adesso la Congregazione di Roma deputa gl' Inquisitori con patenti, ed istruzioni, come se li mandasse in giurisdizioni proprie; ed a ciò non si può provvedere; ma è bensì necessario mantenere in offervanza la presentazione delle patenti , per effere una dovuta riconofcenza della superiorità del Principe, e perchè servirà a due cose: L'una per poter avvertire, se le patenti fono nella forma folita, o fe loro venga aggiunta claufola nuova, acciocchè, in cafo di Vol. V. qualqualche novità pregiudiziale, si possa ovviare con modi condecenti. L' altra , perchè quando fosse si di condecenti. L' altra , perchè quando fosse si provvedesse d'Inquisitore e nativo, e considente, e la giusta domanda non sosse considente, e la giusta domanda non sosse considente, e danche triplicare l' Uffizio con maggiore issanza. E sebbene occorresse accidente, pel quale la saviezza pubblica giudicasse sinalmente di accomodarsi al volere di Roma, e ricevere il forestiero, si sarrebbe almeno operato, che la Corte per l' avvenire procederebbe con rispetto maggiore; ed i medelimi Padri forestieri ricusserebbono di accettare, per le difficoltà occorse agli altri.

Il nono capitolo, che intervengano gli Affistenti a' giudizj , eziandio dove il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da offervare, Non fi deve credere, che l'affistenza secolare in quell' Uffizio sia introdotta rispetto alle persone de' rei. Ciò per lo passato ha ingannato molti persuasi, che la persona del reo dia luogo al foro, intendendo male quella massima : Actor sequitur forum rei; la quale s'intende negl' intereffi privati , dove il giudizio s' istituisce tra le parti ; i quali se , quanto alla persona, non sono sottoposti ad uno stesso giudice; il foro è quello, a cui è sottoposto il reo. Ma dove non si tratta interesse privato, ma pubblico, si attende non alle persone, ma alla causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, deve l'Ecclesiastico giudicarla. Così a' tempi presenti sono stima.

mate le cause matrimoniali Ecclesiastiche ; e perciò, sebbene le persone sono secolari, sono giudicate da' Vescovi : Così le cause puramente secolari , come l' amministrazione de' carichi pubblici, le cause di abbondanza, di fanità, i delitti, che turbano la quiete pubblica, ancorchè la persona sia Eccclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'istituisce un Magistrato misto, al quale, senz' attendere alla qualità della persona, spetta ogni giudizio di quel genere. E perchè l'eresia corrompe la vera dottrina Cristiana, è delitto Ecclefiastico; e perchè turba la quiete pubblica, è secolare, Onde giustamente è istituito un foro misto col giudizio Ecclesiastico, ed Assistente secolare. Per trattarlo non si ha da considerare la persona, perchè così bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse i Preti, ed i Frati, ed il Magistrato giudicasse i secolari . Ma è tanto contra la dottrina Cattolica l'erefia del secolare , quanto quella del Cherico; e tanto, e forse più, turba il pubblico governo un Prete, o un Frate eretico, che un secolare . Siccome 1' Uffizio secolare istituito sopra la fanità corporale, se trova un Ecclesiastico a portare roba infetta, non rimette il giudizio all'Ecclesiastico. ma abbrucia la roba, e scaccia la persona sospetta, perchè si tratta del ben pubblico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perchè sebbene i delitti commessi da' Frati Rego-Iari fono puniti da Superiori loro, nondimeno effi non possono intromettersi ne'casi di eresia; E 2

ma vanno alla Inquisizione, senza aver riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si sa più chiaro, perchè essendo i casì di eresia più contra le persone Ecclesiastiche, che i secolari, ne concordati colla Sede Apostolica, massime in quello del 1551 i Romani avrebbono fatta l'eccezione, la quale, non essendo fatta, dimostra bene, che non hanno tenuta la regola universale, cioè, che il sedolate intervenga in tutti i casì.

Questo capitolo, oltre a che il giusto vuole che si osservi, deve essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diversi rispetti. Prima, perchè di forra si è dimostrato, quanto sia necessario pel buon governo, che il Principe fappia tutte le occorrenze in fimile materia, per la somma importanza del mantenere la Religione. Ma fe l'Affistente non intervenisse a'giudizi contra gli Ecclesiastici, il Principe non li saprebbe : e questi sono i più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo Stato della Religione nel fuo Dominio: cofa molto stravagante. Secondo, poche volte avviene caso di eresia di un Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare; nel qual caso non si saprebbe che fare. Dividere ciò, che si contiene nella causa, è impossibile : lasciare anche il secolare al foro puro Ecclefiaftico conviene meno. Non resta dunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il giudizio ; ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diversi colori di annessi, connessi, dipendenti, ed emergenti, il fecolare refterebbe escluso del tutto. Però si dee, seguendo ciò ch'è chia. ramente di ragione, osservare inviolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nomi-

nata in questo capitolo.

Per pruova della feconda parte, cioè, che gli Affiftenti fieno prefenti alla formazione dei proceffi, febbene le denunzie fosfero date altrove, bisogna presupporre lo stile di quell' Ustizio approvato dal continuo uso, ed anche della ragione. Che se nel Tribunale della Inquissione sia denunziata persona, che abbia il domicilio altrove, e non sia personalmente sotto quella giurissizione, l' Inquistore rieve la denunzia, de esamina i testimoni, e sorma il processo, per quanto si può, in quel luogo; e così formato lo manda all' Inquistore del luogo, dove il reo si trova; che proseguisca nella causa, e lo spedisca.

Avvenne nel 1610, che 'l Padre Averoldo, Cappuccino, fu denunziato a Roma di certa opinione dell' Anticrifto. Da quella Inquifizione fu mandato il proceffo a Brefcia, dove il Padre fi trovava. L' Inquiftore di Brefcia procedette nella caufa fenza l'affiftenza; ed a'Retori, che, faputo il fucceffo, ne moftrarono rifentimento, rifpofe, che i Rettori non dovevano affiftere fe non a' proceffi incominciati nel proprio Tribunale; ma non fe la denunzia era data a Roma. Se ciò fi ammetteffe, non folo farebbe contra la ragione, e la confuetudine legittima, ma ageora farebbe un arcano, per le

vare affatto, e facilmente l' affistenza . Gl' Inquisitori, per liberarsi dall' obbligo di avere gli Affistenti, per accrescere l'autorità propria, e fervire anche meglio la Corte Romana, opererebbono co' denunzianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denunzia non fosse data a quello Uffizio, ma a Roma: il che farebbe facile, contentandosi anche di farlo con una lettera, e con un memoriale: ed in questa guisa in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è, che, siccome ogni Uffizio, o Inquifizione, riceve le denunzie contra gli affenti secondo i riti, le forme, ed usi propri, così l'Uffizio, al quale è mandato il processo, lo finisca secondo le forme, i riti, ed usi suoi. Ed era necessario avvertire questo in particolare, acciocchè alcuno, ingannato dall' apparenza, non si lasciasse forse portare a pubblico pregiudizio, dovendosi tenere per regola infallibile, che il pubblico Rappresentante affista ad ogni atto, che si faccia in quell' Uffizio, senza eccezione di denunzia, processo, ed ordine, che venga d'altronde; e generalmente senza eccezione di qualsivoglia sorta, perchè nessuna può mai occorrere legittima.

Il contenuto del decimo capitolo, che i Rapprefentanti affiftano a tutti gli atti del proceffo, è necessario, per levare diversi abusi introdotti; perchè in alcuni luoghi il processo informativo era fatto senza affistenza; in altri, tutto il disensivo, in altri, dopo ricevuta la denunzia dal solo Inquisitore, i Rettori erano chiamati all'same de'testimo-

nj; le quali maniere tutte fono di pregiudizio, poichè le cose una volta fatte sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo; e in progresso di tempo si stabilisce una consuetudine, che ha forza di legge, e non si può facilmente rimuovere; e con quella faciltà con cui il Magistrato fosse escluso da una parte del processo, sa. rebbe escluso dall'altra, e ridotto ad udire la fola sentenza, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbono, che fosse. E ciò che non importa meno, effendo carico dell' Affistente di avvisare il Principe delle occorrenze, e di proteggere il fuddito, fe fosse oppresso dagli Eccleliastici, non potrebbe fare nè l' uno , nè l' altro, senza sapere il processo tutto. Un minimo particolare diversifica tutta la causa : nè si può intendere, o rappresentare un negozio interamente, se non sapute tutte le circostanze.

E per queste ragioni nell' undecimo capitolo è detto: che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero; perchè non vi è cosa tanto minima, che non possa esser causa dell'assoluzione, o condannazione. Ed è foggiunto, che non si contentino, se dalla Inquisizione sarà loro chiesta licenza, perchè, sebbene il principale, che dee fare, che sia fatto, può farlo senza la sua presenza, non lo può però sare quello, che deve essere presente a nome di un altro; e perciò il solo Principe può dare tale licenza. Di più ancora la licenza non è equivalente alla presenza, attesoche il Magistrato, che l' ha data, non sa in che maniera sia stata

impiegata, ficcome può, e dee fapere ciò, che si fa in presenza sua. E. quando la licenza si desse una volta, non vi è ragione di negarla la feconda, ed anche fempre; onde l'affiftenza si ridurrebbe a niente. Non si può negare, che a' Rettori ( massime occupati în molti negozi che porta il governo di una Città ) non fosse più comodo d'intervenire alla Inquisizione, quando vogliono, ed efentarfi, quando pareffe loro; ma nessuna giurisdizione, e nessuno Impero si mantiene senza fatica, ed incomodità. Il medefimo Principe, quando trascura quella parte del governo, che è propria a lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, acciocchè l' Uffizio della Inquifizione non fosse trascurato da' suoi per occupazione, l' ha dato a persone, che mon hanno altro che fare, e, per la loro baffezza, fi tengono ad onore grande l' esercitarlo. Il Principe, a cui più importa, che le cose della Religione sieno bene amministrate, reputa più condecente impiegarvi persone eminenti, e delle quali sia sicuro : e però, certo della fedeltà de' fuoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine da loro, sebbene occupati in altri affari, ed applicati a carichi maggiori, co'quali corrilpondendo alla confidenza, che si ha in loro, superino le difficoltà, e gl' incomodi.

Siccome le medefime ragioni configliano a confervare il corpo fano, e ricuperare la fanità perduta; così le medefime, che perfuadono a aon pregiudicare all'autorità pubblica di affifere, coftringono anche a rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma dovuta; il quale è, restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesfe occorrere qualche stravaganza esforbitante, che ricercasse maggior provvisione, nondimeno per ordinario sarà abbastanza ovviare al pubblico pregiudizio con que' rimedj piacevoli, che sono detti nel capitolo.

Ma il XIII. capitolo, che tratta de' proceffi informativi, per mandar altrove, non è di minor confiderazione; anzi ha bifogno d'ifquifita diligenza, perchè alcuni degl' Inquifitori alle volte fanno ad iffanza, e per intereffe de' loro Maggiori, certi proceffi fegreti contra l'onore di qualche persona dabbene, esaminando i loro confidenti, che sono per lo più cattive persone; e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione; e sopra que' proceffi poi fi formano altrove sentenze similmente segrete, per levar la fama ai processitati, ed alcune volte per far loro danni maggiori.

Nel 1590. con occasione, che alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la lega, Fra Alberto da Lugo, Inquisitore di Verona, formò un simile processo contra la Serenissima Repubblica medesima, comechè favorisse eretici, esaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodando-

le nondimeno nel processo, per acquistar loro fede. Non potè il buon Padre mandarle dove difegnava, che fu scoperto, ed anche punito, come le qualità de' tempi comportavano, sebbene non quanto meritava. Ne' moti paffati, l' anno 1606, ne sono stati formati molti contra i Senatori, e Rappresentanti pubblici, ed altre persone, la quale cosa è veramente un grande abuso di quell' Uffizio, che non dovrebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto maggior è l'abuso, tanto più debbono effere avvertiti i Rappresentanti pubblici, non permettendo, che alcun processo ad istanza, e per comandamento di chi si voglia, sia formato senza la loro prefenza . E quando fi scoprirà alcun tentativo, mostrino tale sentimento, che impedifea tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogni 'andamento degl' Inquisitori, per iscoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. capitolo, di operare, che fia notato nel processo l'affistenza, non ha difficoltà, perchè, siccome di sopra si è detto, il Vescovo di Ravello, Nunzio Apostolico nel 1551. lo scrisfe a tutti gli Uffizi della Inquifizione nello Stato. Da' Romani ciò fu propolto come per loro vantaggio, acciò apparisca, che i Rettori non sono Giudici, ma Affistenti. Adesso serve per l'altra parte a provare l'affistenza, che si tenta di mandare in diffuetudine . Perchè, se ai tempi avvenire si trovassero processi, che non ne facessero menzione, conchiuderebbono, che in questi tempi non si costumasse, e perciò saгλ

rà sempre pubblico servizio, che l'assistenza non solo sia in uso, ma apparisca anche in sor-

ma provante.

Il XV. che nel processo non sieno posti decreti formati con autorità di fuori, è necessario offervare esquisitamente : imperocchè gran parte delle Inquisizioni fuori di questo Stato sono ridottte ad una tal forma di procedere, che gl' Inquisitori di passo in passo scrivono a Roma, e di là ricevono ordini di ciò, che fi ha da fare : ficchè finalmente è tanto, quanto fe il proceffo foffe formato a Roma. Con ciò. fuggono l'obbligo, che la legge Canonica impone a quell' Uffizio di dover confultare. In questo Stato non hanno ancora tentato un tal abuso così frequente, e sottile, ma bensì in qualche caso particolare, o per savorire, o per disfavorire alcuno. Si può credere, che per giustizia, e con buona intenzione, scrivono a Roma, onde ricevono ordini di ciò, che vogliono, che sia fatto; e gl' Inquisitori, per acquistar grazia colla pronta ubbidienza, eseguiscono: anzi eglino medefimi, per levarsi qualche contraddizione del Vicario del Vescovo, o de Confultori, se non sono di accordo, operano, che sia scritto loro da Roma, e per questa via superano le opposizioni. Ciò sa due mali effetti o L'uno, che vien levata l'autorità al Tribunale, che si fa soggetto a chi non è di ragione; l'altra, che il reo ha maggiore difficoltà, e maggiore spesa in difendersi.

L' Eccellentissimo Senato ha sempre operato,

che l'autorità del fuo Uffizio della Inquifizione non fia diminuita, come neceffaria pel buon governo, al pari di qualunque ordinazione pubblica. Ho chiamato l'Uffizio della Inquisizione proprio della Serenissima Repubblica, perchè da lei fu istituito per deliberazione del maggior Configlio, e concordato colla fede Apostolica allora, e poi anche in questi ultimi tempi, come ho di fopra narrato. In Roma l'Inquisizione già non era fopra gli altri luoghi; ma attendeva a quella Città sola, come le altre alla loro. Era ben il Pontefice sopraintendente a tutte, confervati però i concordati, le immunità, e le consuetudini legittime di ciascuna. E così continuossi sino a Paolo III., il quale circa il 1540. istituì una Congregazione di Cardinali in Roma, dando loro titolo d'Inquisitori generali, i quali però non comandavano alla Inquisizione di Spagna, che per concordato era istituita prima. Così parimente non debbono levare l'autorità della Inquisizione di questo Stato, istituita già da centinaja di anni avanti, per concordato similmente. La quale cosa ho considerato qui per conchiudere: Non essere di ragione, che quella Inquisizione si pigli ciò, che a questa appartiene. Ed in fatti , se l' In. quifizione di Roma metteffe la mano nelle cause, che si trattano in questo Stato, come sa in qualche altro luogo, tanto farebbe, come ridurle tutte a Roma. E parlando in chiari, e stretti termini, siccome giudizialmente si avrebbe per nullo ogni atto, che gl' Inquisitori fa-

ceffero fenza l'affistenza, così meno si può concedere validità di un'atto fatto fuori dello Stato, per effere fenza la prefenza degli Affistenti. E se quei Cardinali fossero mandati Inquisitori in questo Stato dal Pontefice, non si concederebbe loro operare alcuna cofa fenza la presenza del Magistrato; e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno si deve concedere loro, che stando a Roma, possano operarlo. Non è però, che fe quella Congregazione, come di Cardinali principali, scriverà alcuna cosa, le lettere non debbano effere ricevute con riverenza dagli Inquisitori, eseguendo ancora ciò, che da loro è ricordato, quando non vi sia potente ragione in contrario; ma, offervato lo stile dell' Uffizio, cioè, formando il decreto per nome dei · Giudici propri coll' affistenza, non facendo menzione nel processo, che sia ordine d'altronde . E quando il particolare scritto da Roma non fosse conveniente agli usi del paese, ed alle cir. costanze particolari, che debbono tenersi innanzi agli occhi, e tale apparisse a' Giudici, ed altri Consultori, non sarà disdicevole il replicare a Roma. Gli Affistenti però non debbono intromettersi quì, nè hanno da sapere, se da Roma viene, o non viene ordine; se è eseguito, o non è eseguito ciò, che da Roma è ricordato; ma folo affiftere a ciò, che gl'Inquifitori operano, non ifpendendo altro nome, che del lero Uffizio, senza ricercare, se lo fanno di proprio motivo, o per istruzioni di altri; doven-1 \* 2 " ' do DISCORSO

do poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo capitolo si è detto. In somma, per conservazione di questo Uffizio, è necessario operare sì, che niuna cosa abbia forza, se non è decretata propriamente in esso coll' assistenza . Se poi l'avviso venga ad altro luogo, non importa, purchè l'autorità, che è l'anima del decreto, non fi riconosca da altri. Ma di ciò farà luogo di parlare ancora fopra il capitolo XXVIII.

Il XV. capitolo in quella parte che tocca il non rimettere prigioni fuori del Dominio, dovrebbe esser chiaro, come la luce, poichè si trasmettono prigioni dall' uno all' altro luogo, o per giustizia, quando amendue i luoghi sono nel Dominio del medefimo Principe; ovvero ancora da Principe a Principe per concordato tra loro; ovvero in gratificazione : ed in tutti questi casi la remissione si sa per questo solo effetto; acciò i trasgressori sieno puniti nel luogo del delitto commesso. Ma in caso di eresia, dicono i Dottori, la punizione non si può con ragione ricercare in luogo particolare, sì perchè l' eretico pecca contra Dio, che è per tutto; come anche perchè egli dovunque va , tenendo la fua perversità, per tutto pecca; onde in qualunque luogo farà castigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa ragione è fondata la comune opinione, che i rei di eresia non si rimettono : ed in fatti il costume è per tutto di punire gli eretici, dove sono ritenuti ; nè si mandano dall' uno all' altro tro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per i suoi rispetti, facilmente, e frequentemente avvoca a se le cause, e sa andare i prigioni a Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Repubblica, siccome non ha confentito all' avvocazione delle cause, così per anche non ha concesso il rimettere prigioni, ma ha deliberato, che sieno giudicati, dove sono ritenuti; essendo chiaro, che il fare altrimenti, farebbe un levare tutta l'autorità dello Uffizio della Inquifizione del fuo Dominio, nel quale effendovi Vescovi, non inferiori in bontà, e valore a qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medefima Corte Romana; ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere ricevute per Consultori, non vi è ragione, perchè ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, come in qualun. que altra Città. Se fosse per maggior servizio di Dio, che i prigioni fossero mandati a Roma, converrebbe, che posti tutti i rispetti in contrario a terra, si avesse mira a questo solo. Ma per dimostrare, che non è così, porterò folo un' esempio occorso negli anni passati, nel 1596. ad istanza degl' Inquisitori di Roma.

Fu ritenuto in Padova Lodovico Sanese, e dovendo, secondo l' uso 1 l' sinquisitore Romano mandare a Padova gl'indizi, che contro di quello aveva, ricercò il contrario, cioè, che il prigione sosse mandato là, e sece diversi usazione.

fizi cello Ambasciadore in Roma, ed altri simili fece al Nunzio in Venezia. A questo effetto l' Eccellentiffimo Senato più volte rispofe, che non era conveniente alterare l' ottimo istituto del Dominio, di spedire i prigioni inquisiti dove erano ritenuti : Che dall' altra parte il mandare allo Inquisitore di Padova ciò che contra il prigione si trovava, acciò ricevesse la dovuta pena, era cosa giusta, ed usitata, e fenza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinque anni continui, stando tuttavia il Petrucci prigione . Finalmente , vedendosi in Roma, che non potevano ottenerlo, nel 1601. fcrissero allo Inquisitore di Padova, che il detto Petrucci fosse fenz' altro liberato. E così fu eseguito, lasciando un gran dubbio nelle menti degli uomini, qual delitto fosse quello, che piuttosto dovesse andare impunito, che essere comunicato allo Inquifitore di Padova.

À questo accidente occorso aggiugnero ciò, etc il Direttorio dice delle cause della Inquisizione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, dopo aver narrati diversi inconvenienti, conchiude, che in quella Corte sono trattate le cause con varj tedj, miserie, fatiche, e spese; e perciò gl' Inquisiti non si curano di andare alla Corte a trattare cause, se non considano nella borsa piena, e ne' gran favori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la giustizia sia con maggiore fin.

fincerità amministrata ne' tempi presenti, che allora: ma inseme ancora tenere per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato; e che le cause sieno così giustamente, e rettamente trattate, come in: qualsivoglia altro luogo; sicchè non faccia bisogno mai lasciar giudicare altrove quelli, che sono ritenuti in

questo Dominio.

L'altra parte, di non mandare i processi altrove, ha per fondamento ciò, che è stato detto fopra questo capitolo, e fopra il precedente: perchè se i ritenuti debbono essere giudicati nello Stato, e 'l giudizio deve effer fatto dal medesimo Tribunale, e non ricevuto d' altronde, non resta causa, perchè si debbano mandat fuori i processi. Ben conviene distinguere i processi formati contra i ritenuti quì, ovvero contra i citati , e contumaci ; imperocchè questi fono quelli, che non debbono effere comunicati altrove. Ma gli esami, o altri atti fatti a richiesta di un' altra Inquisizione contra alcun ritenuto, o contumace di quella, come atti non appartenenti a questo Dominio, debbono effere mandati a chi li richiede. Non debbono perciò gli Affistenti concedere per modo alcuno, che eziandio questa sorta di atti sieno fatti senza la loro presenza, come nel capitolo XII. si è detto, ed acciocchè l' Uffizio della Inquisizione in tutto ciò, che opera, lo faccia come misto, e non come puro Ecclesiastico.

Il capitolo XVII. che 'l Vicario Pretorio, o altra persona affistente in luogo de' Rettori, non Vol. V.

faccia il Consultore, nasce dalle cose suddette; perchè spesso può occorrere, che i Retroit mandino un Curiale, s'ebbene dovrebbe avvenire pochissime volte: ma occorrendo, che il Curiale affistente facesse usfizio di Consultore, sarebbe nel processo come Ministro dell' Uffizio. Cosa, che all' Assistente, che rappresenta il Principe, non convene; e «s' introdurrebbe una consuctudine, per la quale l' affistenza, che è una cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, che è cosa inferiore.

Il capitolo XVIII. che non fia concessa ritenzione, se non in casi espressamente spettanti all' Uffizio della Inquisizione, ed in processo formato coll'affistenza; e che, in caso di dubbio, sia dato conto al Principe, non ha bisogno di alcuna pruova; poichè anche la medesima legge Canonica ha stabilito, che la Inquisizione non affuma casi, se non di manifesta erefia . Anzi, essendo per legge, che ogni Giudice abbia potestà di poter dichiarare, se tocca, o non tocca alla giurifdizione fua un cafo di che vi fia dubbio, i Dottori dicono, che la Inquifizione non lo può fare, ma folo affumere i chiari, e circa i dubbi lasciare, che 'l Giudice ordinario determini, se toccano a lui, o no . Ma siccome questo capitolo non ha bisogno di pruova, o dichiarazione, così ha bisogno di diligente offervanza . E' cofa frequente, anzi ordinaria, che 'l Giudice di giurifdizione limitata cerca quanto può, e per ogni via, di estenderla

derla, intaccando la giurisdizione generale, tanto civile, quanto Ecclesiastica. E ciò avviene così per la naturale inclinazione di tutti gli uomini a comandare quanto più possono, come anche per l'utilità, che l'Uffizio riceve. Però , se gl' Inquisitori si dilatano oltra il dovere naturale, fono più da riprendere quelli, che lo permettono, sebbene alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior fervizio a Dio, quanto più lasciano dilatata quell' autorità, e credono, che sia un favorire la fede. Altri con buon zelo hanno permeffo alla Inquisizione, che si assumesse le bestemmie, i sortilegi, ed alcuni ancora le usure, sperando che dalla riputazione, e severità di quell' Uffizio più facilmente fossero estirpati: ma l' evento ha dimostrato, e sempre dimostrerà il contrario: anzi che il servizio di Dio si diminuisce, ed i delitti prendono maggior radice, e l' Uffizio perde la riputazione. E se alcuna volta l' aver lasciato alla Inquisizione un caso non suo è riuscito in bene, nel presente, nel futuro ha causato tanti, e così gravi mali, che 'l Magistrato secolare è stato costretto per mera necessità a riassumere la conoscenza di que' delitti, che con poco giudizio aveva lasciati alla Inquisizione, non senza molte controversie, e contenzioni di giurisdizione tra quell' Uffizio, ed il proprio Ordinario, accompagnate da molte confusioni.

Non fi deve credere, che il restringere tra i dovuti termini l'Uffizio della Inquifizione, e non . per-

permettergli di affumere casi, se non manisestamente spettanti a lui, e procedere colla presenza di chi di ragione ha da intervenire, ed altrettali modificazioni, sia un diminuirlo, ovvero abusarsene: anzi, tutto al contrario, questa è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riverire, e conservarlo perpetuo. In quelle Regioni, dove altre volte era, ed al presente è icacciato, non per altra causa ciò è avvenuto. se non per aversi assunto tanto, ch'era intollerabile al popolo. Ognuno fopporta fpontaneamente un legame ragionevole; ma di un eccessivo non vi è chi non cerchi per ogni via, eziandio indiretta, di liberarfi. L'antica narrazione del gruppo, o nodo Gordiano, che non potendosi sciorre, su tagliato, si applica a tutti i legami, ed obblighi umani, i quali, fe fono in tal forma, che i costretti ingiustamente abbiano modo di liberarsi colle vie ordinarie della giustizia, sono tollerati: ma quando non vi sia modo ordinario, ricorre agli straordinari, alle sedizioni, ed altre pesti. Quello Spartano disfe, che l'aver ristretta l'autorità Regia non era stato diminuirla, ma farla più durevole. Perciò si deve credere per certo, che è servizio di Dio il ritenere quell'Uffizio tanto necessario per conservazione della Religione tra i suoi termini; e che il concedergli autorità esorbitante, credendo, che ciò sia un favorire la fede, è zelo indifereto, atto a terminare in disonore divino, danno della fede, e confusione pubblica . Ed in questo felicissimo Stato con molto servizio di Dio si è conservato per gli ordini, che di tempo in tempo la Serenissima Repubblica ha satti, per ovviare gli abusi, che s'introducevano, amplificando l'autorità più del dovere. E mentre i medesimi ordini si osserveranno, e si rimedierà a qualche altro abuso, che alla giornata nascesse, si conserverà tuttavia cogli stessi futti.

Il capitolo XIX. che i fortilegi, e le indovinazioni non appartengano alla Inquisizione, è senza difficoltà alcuna, perchè le medesime leggi Canoniche proibiscono agl'Inquisitori l' intromettervisi, se non contengono eresia manifesta. Ma tanto più sarà bisogno dar esecuzione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti faranno donne, o altre persone deboli di cervello, che banno più bisogno di essere istruite, ed ammaestrate dal Consessore, che castigate dal Giudice; massime se, oltre a ciò, faranno persone onorate, le quali non è condecente, con iscandalo, e disturbo della casa, far andare per i Tribunali. La medefima diligen-22 fi dovrà avere, che dal Tribunale della In. quisizione non sieno assunti i casi delle stregonerie, come si dice nel capitolo XX. o delle bestemmie ordinarie, secondo che è detto nel capitolo XXI. poiche già per le leggi civili, e Canoniche, e per l'uso di tutto il mondo, è deciso, che non appartengono alla Inquisizione. Nè ciò è posto in dubbio da alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle stregonerie malefiche, l'Eccel-

lentiffimo maggior Configlio ordinò, che foffero punite dal Magistrato, perchè le pene Ecclesiastiche non sono sufficiente castigo di così grandi scelleratezze. La stessa ragione mosse l' Eccellentissimo Senato a deliberare il medesimo ne'casi di bestemmia ereticale nel La deliberazione del quale fu molto matura, e dopo aver avuto il parere de' pubblici Confultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non levano, nè impedifcono la conofcenza, e fentenza della Inquifizione per la qualità del fospetto di eresia, come nel capitolo si dice; ma, lasciata quella circostanza al giudizio di quel Tribunale, puniscono il delitto, che resterebbe impunito, per non aver l'Ecclesiastico pena corrispondente: la quale cosa non è di alcun impedimento all' Uffizio dell' erefia, ma bensì è castigo delle ingiurie satte a Dio, e de danni dati al prossimo. Vorrebbono alcuni Inquisitori, che non tanto l' indizio dell' erefia, ma anche il delitto del malefizio, e della bestemmia restasse al loro giudizio: ed usano perciò due ragioni : L' una , che quando nel delitto vi è il principale , e l'accessorio, il principale deve tirare a fe l'altro. Ma nelle bestemmie ereticali, essendo il sospetto g'eresia principale spettante alla Inquisizione, dovrà spettar a lei ancora la bestemmia, ch'è accessoria, L'altra, perchè pare loro troppa feverità punire un delitto con due fentenze; ed allegano il comun detto, che non si danno due Giudici contra il medesimo fallo. Ma è facile il risolvere que-

ſtc

ste opposizioni, perchè presupposto ancora, che il fospetto di eresia fosse il principale; la qual cola San Tommaso non ammette; con tutto ciò non è necessario, che tiri seco la bestemmia; non essendo tanto connessi, che non si possano separare, e non si possa far esame giudiziale di uno fenza farlo dell'altro. La ragione avrebbe apparenza, se non si potesse giudicar la bestemmia senza conoscere il sospetto : ma il secolare può molto ben ricevere le perfone, ed interrogare il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestà divina, senza passare all'intendere qual sia la sua fede, e ciò che egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella connessione tra la bestemmia, e l'inquirire di eresia, che non si possono separare, e non possa ciascuna essere giudicata nel foro suo, e competente. Il simile si deve dire, quando le parole fante, e divine fono poste in derisione, come in Salmi trasformati, che il secolare esamina circa l'ingiuria fatta a Dio solamente, lasciando poi alla Inquisizione il trattare, se da ciò si possa presupporre, che il delinquente abbia fede perversa. E nelle offese fatte contra le sante immagini con ferite, o altre percosse, è molto più manifesto, attesochè il Magistrato non punisce, se non quell'atto esterno, con cui & stato ingiuriato Cristo nell' immagine sua, rimettendo alla Inquisizione il conoscere, se il trasgressore abbia peccato, perchè creda a qualche perversa dottrina, o per sola malizia di volontà .

Ed a questo proposito è ben considerare quì, che bestemmia ereticale non fignifica lo stesso, che bestemmia atroce : Più atroce è quella, che è più grave, e di maggior ingiuria: più ereticale quella, donde nasce maggior sospetto di eresia, sebbene in se fosse minore.

Il Magistrato secolare guarda l' atrocità, e punisce maggiormente quella, che è più ingiuriola. L' Inquisizione ha rispetto maggiore, che porta feco indizio più potente, che vi fia errore nella mente, sebbene in se non fosse tanto ingiuriosa; e per questa causa alle volte farà maggior capitale di parole dette contra i Santi, che contra la Maestà divina. Dalla Inquisizione la maggior pena, che si dia, è condannare il bestemmiatore all'abjurazione, la quale, se è persona bassa, si può dire, che non sia pena di forta alcuna: E per questa causa, acciocchè trasgressioni tanto importanti non restassero impunite con iscandalo, e mal esempio, è giusta, e necessaria la deliberazione pubblica, che il Magistrato giudichi la bestemmia, e lasci alla Inquifizione l'indizio di erefia.

Ma ciò, che pare stravagante ad alcuni, cioè, che due giudizi fi facciano nella medesima causa. non è inconveniente, quando le pene imposte non fono dello stesso genere, ed il fine de' pregiudizi sia diverso. La medesinra causa può essere giudicata in civile, e poi in criminale, Il fine del civile giudizio è dare il fuo a chi spetta: il fine del criminale è castigare l'usur-

patore. Così ne' casi di bestemmia ereticale, il fine della Inquisizione è, se il bestemmiatore ha falsa credenza, insegnargli la vera, ed affolverlo dalle censure, nelle quali è incorio, per avertenuta la falfa: il fine del Magistrato non mira, se non a punire l'ingiuria fatta alla Maestà divina. Le pene, che l' Inquisizione impone, fono fpirituali, abjurazioni, affoluzioni, o ragioni; e le pene, che impone il Magistrato, iono corporali. Anzi si può dire ancora, che non sia far due giudizj nella causa stessa, ma in due cause separate, giudicando il Magistrato il delitto della bestemmia, e castigando con pena corporale; dove l'Inquifizione, tralasciato il delitto, giudica la qualità del fospetto, e lo punifce con pena spirituale.

Alcuni Inquisitori, che, per più ostentare la giurisdizione, pretendono appartenere al loro Uffizio il delitto di pigliare due mogli, del quale parla il capitolo XXII., usano per ragione, che ciò è un abuso del matrimonio, il quale è sacramento; e che in Ispagna il caso è riservato all'Uffizio della Inquifizione. Dall'altro canto è la comune opinione de' Giureconsulti, i quali, vedendo, che nelle leggi è imposta la pena a tal delitto, e nelle leggi Canoniche non se ne parla, conchiudono per necessaria conseguenza, che appartenga al foro secolare; e così si offerva anche in tutti i Tribunali, eziandio nello Stato di Milano, dove l'Inquisizione ha più dilatata la sua autorità, che in qualsivoglia altro luogo. La ragione addotta in conQQ.

trario, che ciò fia abuso del sacramento del matrimonio, non conchiude niente; imperocchè la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio, e facramento; ed a questo non avviene abuso alcuno. Nel pigliar poi la seconda non interviene nè facramento, nè matrimonio, nè contratto di qualfivoglia fortà fpirituale; ma una fola nullità fatta de fatto, non de jure : onde non si può dire, che vi sia abuso del sacramento, nè quanto all'atto primo, ne quanto al fecondo. Ben fi può dire, che col fecondo atto fcellerato, di pigliare un'altra moglie, fi fa ingiuria al primo, che fu facramento; e ciò è verissimo. Ma l'ingiuria fatta al sacramento del matrimonio non appartiene alla Inquifizione, perchè l'adulterio è ingiuria al facramento, e nondimeno non tocca alla Inquisizione il giudicarlo, E se alcuno volesse avere per indizio di eresia di pigliar due mogli, inserendo che chi lo sa, abbia opinione, che ciò sia lecito, con questa ragione tirerebbe alla Inquisizione tutti i casi, perchè anche si potrebbe dire, che l'adultero, o il ladro commettono quelle scelleratezze con opinione, che sieno cose lecite; e tra gli altri bisognerebbe mettere alla Inquifizione tutti i Zingani, che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri da strada maggiormente. Ma tutto il contrario si deve sempre presupporre, che ogni peccatore abbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malizia, o per altro effetto umano; e perciò debba effer punito dal fuo Giudi-

dice ordinario: e ciò conviene anche offervare in chi ha più mogli, fe non apparirà qualche altro indizio di perversa fede. È non è vero, che in Ispagna sia rifervato il caso assolutamente alla Inquifizione, anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di bollo di ferro infocato in fronte. Ma perchè gli Ebrei , ed i Mori hanno per lecita la pluralità delle mogli, quelli di razza di Ebrei, o Mori, sono esaminati alla Inquisizione per l'indizio, e poi puniti col bollo per delitto. Così quì ancora: Se alcun Ebreo , o Turco fatto Cristiano si ritrovasse aver più mogli, si potrebbe, ( co-me nel capitolo si dice ) per l' indizio procedere alla Inquifizione, e pel delitto al foro ordinario. Ma quando o per carnalità, o per rubbar la dote, ed altri fimili rispetti, alcuno ha preso la seconda moglie, si deve senza cirenizione procedere, facendo la giustizia nel foro fecolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze anteponendo la comune opinione de'Giureconfulti, e l'uso universale de' giudizi agli abusi inventati, per confondere le giurificizioni.

Ne' cafi di ufura, come fi dice nel capitolo XXIII., è di ragione indubitata, che l' finquisi zione non s' intrometta. Così hanno rilposto molti Pontefici Romani agl' Inquisitori, che die fegnavano tirare al loro Uffizio i cafi y e-le quistioni di ufura; ed il decreto è anche regia firato nella legge Canonica, dove per efcludere affolutamento ogni cafo di ufura dalla Inquisitata

fizione, ed ovviare, che indirettamente, e fotto buon colore non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontesce, che quantunque l' Inquissione a qualche eretico convertito avesse dato per penitenza, che, avendo fatto usure, le restituisse, con tutto ciò manco contra quello possa introduntetteri in simili casi. E certo per servizio di Dio, e riputazione dell'Uffizio, è utile ogni diligenza, per tenergli lontane le cause pecuniarie: onde, essendo questo capitolo così chiaro, non occorre dirne altro.

Che i Giudei, ed altri infedeli per niuna causa sieno soggetti all' Uffizio della Inquisizio. ne, ma al folo foro fecolare, fecondo che nel capitolo XXIV. si dispone, già fu dall' Apostolo San Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non si estende a giudicare quelli, che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed offervato: eziandio in questi ultimi tempi Papa Innocenzio III. dichiarò, che non erano foggetti alla legge, nè manco ad effer giudicati, poichè in virtù della legge il Giudice esercita l' Uffizio: Oltre a ciò, gl' Infedeli di qualfivoglia forta non fono capaci di pene spirituali, e perciò non soggetti alla Chiefa, che punisce con quelle. Nel capo delle leggi civili sono le proibizioni, e pene contra i Giudei, che bestemmiano, o ingiuriano la Religione; che tirano i Cristiani al Giudaismo: che violano le cose sacre; che offendono i Giudei fatti Cristiani; ed i Pontefici Romani medesimi contra i Giudei, ed altri infedeli delinquenquenti in danno, o vituperio della Religione, non hanno usato altro mezzo, ch'eccitare i Principi, e Magistrati fecolari a far il loro dovere in punirii. Di ciò sono molti decreti nella legge canonica. Qualche Principe, per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le ha delegato a' Vescovi: il che non è piaciuto a'sommi Pontesici,

Avendo i Re di Sicilia delegato a' Vescovi del loro Regno l'autorità di caltigare i Saraceni del suo Regno in certi casi, dove offendevano la Religione, Papa Alessandro III. scrisse loro, che punissero solo que'delitti, dove bastava la pena pecuniaria, o di frusta, senza sangue: Ma se il delitto sosse meritevole di maggior pena, non vi s'intromettessero, ma lascias-

sero il giudizio alla potestà temporale.

A questa verità stabilita coll' autorità di San Paolo citata di fopra, colle leggi civili, e canoniche, e coll'uso, non dovrebbe da alcuno effer fatto tentativo in contrario. Con tutto ciò l'appetito di allegare l'autorità acceca alcuni, che, fenza aver riguardo a tanta chiarezza fi voltano a cavilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed ha punito gl'infedeli, li deve, e può punire anche il Papa, e gl' Inquisitori suoi delegati : ragione, la quale proverebbe, che in tutte le forti de'delitti effi poteffero punir fedeli, ed infedeli, ed ogni forta di delinquenti, eziandio occultiffimi; anche i peccati concepiti nella fola mente, perchè Dio punisce tutti questi. La verità è, che Crifto a' fuoi

Discorso a' fuoi Vicari non ha dato potestà se non nella Chiefa, e nelle cose spirituali ; e perciò non possono giudicare, se non Cristiani; nè punirli, salvo di pena spirituale. Dio ha commesso le pene temporali alla potestà secolare per cafligo di ogni forta di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che religione esser si voglia. E certo il volere dall' Onnipotenza divina far argomento all'autorità umana, non è con tutta la riverenza dovuta alla divina Maeltà. Ma un'altra cosa di più si ha da considerare, perthe effi dicono, che quantunque gl' infedeli non fieno fudditi all' Ecclefiastico, nondimeno, quandoi offendono la Chiefa, la ragione vuole, che ella possa difendersi, castigandoli, per essere termine legale, che chi non è fuddito di un territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diventi suddito. Le quali cose, ben intese r sono tutte veriffime, non però conchiudono in questo proposito. Non si deve negare alla Chiesa il difendersi, se ella è offesa; ma lo deve fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato: Non deve l'infedele, che viola le cole facre, the offende la ragione, restare impunito; e la Chiesa può difendersi, non colle proprie forze, ma coll'autorità del Magistrato. Il dare il castigo non appartiene all'offeso, ma sempre al Giudice : e quando per delitto il delinquente fortifse il foro, non diventa foggetto all'offelo; altrimenti ogni privato potrebbe castigare chi l'offende; ma diviene soggetto al Giudice del luogo, dove il delitto è commesso. Onde queste ragioni non provano altro, se non

che l'offesa fatta dagl'-Infedeli alla Chiesa deve esere punita dal soro ordinario secolare, e tanto più si dovrà ciò osservare, che le leggi divine, ed umane dispongono, quando simili sorti di delitti sono meritevoli di pene maggiori; come in vero simili delitti per lo più cosà atroci sono, perchè ricercano pena maggiore di

quella, che l'Inquisizione darebbe.

Nel 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra gli Ebrei, nella quale li fottopose, come pure tutti glialtri infedeli, al giudizio della Inquisizione in dieci casi, stesi anche tanto ampiamente, che quando fosse osservata, niun infedele potrebbe abitare, nemmeno negoziare in terra de' Cristiani. La Bolla, sebbene è stampata, in pochi luoghi fu pubblicata, o ricevuta; e sarebbe impossibile osservarla. Anzi i Pontefici Sisto V., e Clemente VIII. fenza aver riguardo a quella, diedero falvi condotti a' Marrani per la Città di Ancona. E ciò, che più di tutto importa, nella commissione, che fi dà dalla Congregazione de' Cardinali agl' Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò, in cui fi estende la loro autorirà, di Ebrei, o di altra infedeli non fi fa alcuna menzione : argomento manifesto,, che non possono pretendere potestà fopra loro. Ma di quella di Gregorio XIII, e di altri , farà più opportuno parlare a lungo fopra il capitolo XXVIII. In fomma, per ciò che a questo capitolo spetta, l'. Uffizio della Inquisizione è costituito contra l' eresia ;

però non conviene, che sia allargato ad altri delitti.

L' Infedeltà non è orelia, e le trafgressioni, che gl' infedeli commettono in ostela, e vituperio della Fede, non hanno bilogno di cognizione Ecclessifica. Possono benissimo esser consciute, e punite dal secolare: Perciò è dovere, che così sia osservato, essendo comandato

dalla tegge divina, canonica, e civile.

Capitolo XXV. L' Uffizio della Inquisizione fuori di questo Stato pretende giudicare i Criftiani Orientali in qualunque articolo, eziandio dove la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Serenissimo Dominio, avendo riguardo alla protezione, che il Principe ha della Nazione Greca, gl' Inquisitori non estendono le loro pretenfioni tant' oltre : folo dicono: A' Greci si possono tollerare quelle tre opinioni, nelle quali diffentono dagli Occidentali : ma fe alcuno di loro tenesse finistra opinione in que' capi, dove la Nazione loro conviene con moi, ciò deve effer foggetto alla Inquifizione. La qual distinzione è soverchia, e non meno opposta alla protezione del Principe, che se fossero giudicati nelle tre cose differenti . Soverchia, perchè al presente tra' Greci, non essendovi eresia di forta alcuna intorno agli articoli comuni, il cafo non può occorrere contra la protezione, perchè il rito loro li obbliga a non riconofcore per fuperiore in cofa alcuna altri, che i Preti loro propri; la quale cofa, fe fia giusto mantenerla, o no, fi può bebenissimo decidere co' Canoni della Chiesa universale, e colle consuetudini sempre offervate, Furono ambe le Chiese, Orientale, ed Occidentale, in comunione e carità Cristiana per lo spazio di novecento, e più anni, ne' quali tempi il Pontefice Romano era riverito, ed ofsequiato, non meno da' Greci, che da' Latini; era riconosciuto per successore di San Pietro, e primo tra tutti i Vescovi Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni degli Eretici imploravano l'ajuto suo, e de Vescovi d' Italia, e la pace si conservava con faciltà, perchè la suprema potestà era ne' Canoni, a' quali l' una parte, e l' altra si professava soggetta. La disciplina Ecclesiastica era severamente mantenuta in ciascuna Regione da' Prelati propri di essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, fecondo la disposizione, ed il rigore canonico, non mettendo mano alcuno nel governo dell' altro; ajutandosi l' un l'altro per l'osservanza de Canoni. In que' tempi mai alcun Pontefice Romano non pretese di conferire Benefizi nella Diocesi degli altri Vescovi; ne la Corte altora aveva introdotto il cavar dapari dagli altri per via di dispense, e Bolle. Immediatamente che la Corte Romana entrò in pretensione di non esser soggetta a' Canoni, ma che per arbitrio fuo potesse mutare ogni antica disposizione dei Padri, de' Concilj, e degli Apostoli ancora; e che tentò, in luogo dell' antico Primato della Sede Apostolica, introdurre un dominio assoluto, non regolato da alcuna legge, o Canone, Vol. V.

la divisione nacque: e quantunque da settecento anni in qua più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuta effettuar mai, perchè si è atteso alle dispute, e non a levar quell' abuso, che fa la vera occasione d' introdurre divisione; e che è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le Chiese furono unite, la dottrina di San Paolo fu da tutti unitamente tenuta, ed osservata così, che nelle cose del pubblico governo ciascuno fosse soggetto al Principe, perchè così comanda Dio, il quale è disubbidito da chi non ubbidisce alla potestà costituita da lui per governo del genere umano. Mai alcuno non ebbe pretensione di non poter essere castigato de' suoi delitti, avendo per troppo chiaro, che la esenzione, per poter far male, è cosa dannata da Dio, e dagli nomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo : cioè : Vuoi tu effere esente da temer la potestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato da quella :. Ma se opererai male, devi temerla, perchè non l' è stata data vanamente la spada della giustizia in ministero divino, per vendicare le opere mal fatte . Dopo la divisione delle Chiese, nella Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura fino al presente; cioè, che ogni Cristiano, quanto alle cose spirituali solamente, è sottoposto all' Ecclesiastico; ma nelle temporali al Principe; e nessuna cosa è più temporale, che il delitto, perchè niuna cola è più contraria allo spirito.

Confinua ancora presso a' Greci la dottrina, che i Vescovi debbano giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual eretica; ma che il caftigare quelli, che professano le opinioni dannose, sia del secolare. Ora, stante la verità delle suddette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro ragioni l' Inquisizione non deve intrometters ne' Greci.

La prima, perchè, mentre una causa verte indecisa, non è ragionevole, che una parte sia giudicata dall' altra in quella loro lite propria. Ma questa è la lite de' Greci colla Corte Romana, che essi domandano l' osservanza de'Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione ai propri Prelati; e la Corte Romana pretende essere sopra i Canoni: Adunque non possono i Greci essere giudicati da' Ministri Romani in questa controversia.

La seconda, perchè egli è certo, che innanzi la divisione i Greci erano soggetti ne' giudizi temporali al Magistrato secolare, e negli spirituali a' Superiori loro: Adunque è giusto, che sia osservata la loro ragione, e consuetudine.

La terza, perchè, cedendo il Principe alla Inquifizione il giudicare i Greci, priverebbe se dell' autorità, che può efercitare con quiete; e permetterebbe, che fosse efercitata da altri con turbazione. L' autorità di punire i delitti in materia di Religione nella Chiefa Greca fempre è flata nel Principe, ed i Greci di questi tempi così confessano, e desiderano, che si con-

G 2

tinui: onde con quiete la giufizia può effere 'amministrata dal Magistrato; che il lasciarla alla Inquisizione con contraddizione di tutta la Nazione porterebbe in conseguenza mille inconvenienti.

La quarta, perchè la Sereniffima Repubblica concede a' Greci di vivere secondo il rito loro: Ma il loro rito comanda, che nelle cose fecolari, e nelle pene di qualfivoglia delitto, sieno foggetti al Principe temporale, ed ubbidiscano a' loro Preti nelle spirituali : Adunque, falva la protezione promeffa loro, non possono effere foggetti ad altri . Perlochè non è da permettere, che la Inquisizione voglia investigare ciò, che i Greci facciano, o credano in segreto. E fe loro va agli orecchi, che alcuno di essi viva, o parli con iscandalo de'Latini, hanno modo pronto, e facile da rimediarvi, che è, notificarlo al Magistrato, dal quale sarà la giustizia amministrata, massime in materia così importante, come è provvedere agli scandali, ed a' tumulti .

Il XXVI. capitolo, che non fia citata pubblicamente persona andata di .là da monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni, a prima faccia pare cosa, che non possia occorrere; ed occorrendo, sia di leggier momento: nondimeno, quando fosse aperta la portanza. Papa Clemente VIII. nel 1595. fece una Bolla sopra gl' Italiani solamente, coman-

## DEL P. M. PAOLO.

dando, che nessuno, eziandio per mercanzie (1), potesse andare in luogo, dove non vi sia Parroco, e Chiesa pubblica, che eserciti il rito Romano, se non avrà licenza dagl' Inquisitori; aggiungendo, che quelli, a' quali sarà data, sieno tenuti ogni anno a mandare alla Inquisizione sede autentica di essersi confessati, e comunica-G 3

(1) Ne' secoli barbari l' indiscreto zelo della Religione preoccupò gli animi degli uomini a fegno, che prevallero le malsime delle dottrine Farifaiche, colle quali la Corte Romana rendendosi padrona in Italia stabili leggi di Commercio opposte a'diritti della Natura, e della Sovranità. Volle Clemente VIII. vietare a' Fedeli il mercantare cogli Oltramontani fotto pena di censura. Questo stabilimento toglie ogni commercio, che è la permuta del superfluo col neceffario al definir di Melon Effai posizique fur le Commerce Ch. 1., e diftrugge i diritti delle nazioni in assi-Rersi reciprocamente, ed in contribuire alla scambievole felicità, e rende la sovranità de' Principi ferva de' fuoi politici fini . Tra le regalie del Principe ascrivesi il diritto del Commercio, per lo quale falutari leggi s'impongono per l'estrazione, ed introduzione de generi, e della moneta fino ad accordare la privativa di taluni negoziati per vantaggio dello Stato, come diffusamente dimoftrano Gio. Fr. Bacovio nelle differtazioni de eo quod justum est circa commercia, e Gio. Giacomo Mascovio de fæderibus commercior . Più scandalosa fu la Bolla di Clemente V., e l' avarizia di Gio: XXII-, che fotto il velo della Criftiana Religione accumulò nella Curia Romana i tesori dell' Italia spogliando i giusti eredi del retaggio paterno a distruzione delle famiglie, e dello Stato. A qual' effetto i Principi non vollero far valere le loro pretenfioni, vindicando questa Regalia per la pubblica felicità , il che sarà dimostrato nelle note su'i Bominio del Mare Adriatico, e sue ragioni pel Jus belli.

ti. Per introdurre l' offervanza di questa Bolla, quando capita di là da' monti alcun Italiano, immediatamente i Gesuiti gli sono attorno, circa l'effer andato là senza licenza; e se quel tale non si rende loro, promettendo ubbidienza, e contribuzione, esaminano contro di lui due de' loro aderenti, e formano un processo segreto, che mandano a Roma; sopra il quale scrivesi da Roma allo Inquisitore del luogo della origine, che lo chiami con pubblica citazione. Solevano fare altre volte questa citazione alla Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perchè le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche aderente della Corte Romana; e, per levarsi da questo pericolo, non citano piú a Roma, ma vogliono, che si faccia al luogo della origine. Questa invenzione, sebben colorata di Religione, mira a far la Corte Romana Padrona in Italia della, mercanzia oltramontana, siccome, già 300. anni sono, ridusfe sotto di se con minor pretesto la mercanzia di Levante.

Non sarà suor di proposito narrare quì ciò, che si sece allora, e qual' estro avesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò, che al presente si opera. Essendo già proibito il portar armi, o altri strumenti agl' Infedeli, co' quali potessero far guerra a' Cristiani, il decreto, come onesto, su ricevuto da tutti. La pronta ubbidienza del Mondo diede speranza a Papa Clemente V. di poter sare un passo innanzi: onde nel 1307, pubblicò una Bol.

Bolla, e comandò, che niuno potesse portar mercanzia di qualfivoglia forta a paesi di Levante; nemmeno lasciarlo partire da' porti, per andar a quel viaggio, fotto censura di scomunica, e di altre pene gravisime spirituali, e temporali ; e tra le altre, che nessuno, che avesse portato, o lasciato portar mercanzie di qualfivoglia forta, potesse essere assoluto , fe non pagando prima precisamente tanto, quanto montava il capitale portato.

2 TO 10 10 B

La difficoltà, per non dire impoffibilità, di osservare così rigido ordine, fece, che in Venezia i contraffattori fossero molti, i quali in vita ci pensavano poco; ma in caso di morte, per ricevere l' assoluzione, lasciavano, secondo il comandamento del Papa, che fosse pagata la contraffazione; e non mancavano i Confessori di far efficaci uffizj, negando l'assoluzione a chi non pagava, o non lasciava, che fosse pagato, quanto aveva portato di capitale in Levante. Molti, che avevano fatto il viaggio più volte, si vedevano debitori anche di più di quanto si trovavano avere alla morte; perlochè per testamento, per iscarico della coscienza, lasciavano tutto il loro alla disposizione del Papa. Gli Eredi, ed i Commissari differivano la esecuzione de' testamenti, vedendosi tendere alla distruzione delle famiglie, e del pubblico; massime che non mancavano chi li avevano per nulli, ed estinti. Per questa causa il credito del Papa in quindici anni crebbe a fomma bastante per vuotare la Città di danari; a'quali G 4

## DISCORSO

avendo applicato l'animo Papa Giovanni XXII. fuo fuccessore, che da ogni parte ne congregava allora, cioè nel 1322. mando a Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Cestario, Nunzi, con ordine di riscuotere ciò, che per testamento era stato lasciato alla disposizione del Papa; costringendo i Notaj, ed altri a produrre i testamenti, scomunicando chi non li consegnava . Oltra di ciò, diede anche commissione a' Nunzi di provvedere, e denunziare scomunicati tutti i viventi, che avessero navigato, e di assolverli, pagando il capitale della mercanzia portata-Questi Nunzi, venuti a Venezia, eretto un Tribunale, fecero diverse esorbitanze, fra le quali una fu, che scomunicarono nominatamente i Proccuratori di San Marco, e più di dugento altri, tra uomini, e donne, per le cause suddette. I Consultori di quel tempo, tra'quali fu uno Andrea Vescovo di Chiozza, consigliarono, che le azioni de'Nunzi non erano legittime; e proposero di ovviare con appellazioni, e con altri rimedj, che si eseguissero: ed il tentativo de' Nunzi non ebbe effetto. Restarono folo molti inconvenienti, come in fimili azioni avviene; i quali, continuando per due anni con grave pericolo, fu costretto il Pontefice ad applicarvi rimedio, il quale fu più grave del male. Fece una Bolla nel 1324. confessando, che le azioni de'Nunzi suoi erano state esorbitanti; sospese tutte le censure pronunziate da loro; e diede commissione all' Arci-

vescovo di Ravenna per la elecuzione comandandogli, dopo che dovesse assegnare un tempo conveniente agli uomini, ed alle donne censurate da'Nunzi per tal causa, di comparire nella Corte Romana, che era in Avignone, o in persona, o per Proccuratore, a trattare le cause loro, niuno eccettuato, salvo il Doge, ed il Comune. Era un bello aumento della Corte, che in una fola volta andassero a quella dugento, e più persone, per cause pecuniarie di tanto peso. Ma ciò che avvenisse, o se il Pontefice fosse ubbidito da pochi, o da molti, non l' ho potuto giustificare : ma ben resta chiarezza, che allora fi levò una opinione, la quale. diceva, che il portar mercanzie agl' infedeli non era peccato, purchè non fossero cose per servizio della guerra; e che però il Papa non poteva vietarlo. Dal che mosso egli nel 1326. fece una Bolla, dichiarando eretici tutti quelli, che dicevano non esser peccato il portare agli Infedeli le mercanzie, eziandio che non possano servire alla guerra. Ma in quel tempo le controversie, che quel Pontefice aveva collo Imperadore, passarono a guerra manifesta; onde egli in tutto il rimanente di sua vita, (come scrive Lodovico Bavaro ) restando in maggiori cose occupato, non potè pensare a ciò.

Sotto il Successore trovosti temperamento, perche egli aprì la mano, non a rivocar il decreto, come farebbe stato giusto, ma a conceder licenza: E la Serenistima Repubblica la domandava, e l'era

concessa, ora per un anno, ora per più lungo tempo, ma determinato; ed alle volte restrin-gendo il numero de'navilj, alle volte lasciandolo in libertà. E queste licenze costavano, ma non è sempre chiaro il quanto. Dirò però in questo particolare, che per una licenza concessa da Papa Innocenzo VI. nel 1361. si pattul di pagar 9000. ducati d'oro di Camera, allegando, che non si poteva far meno, perchè la Camera Apostolica era esausta, e in bisogno . Durò questo aggravio sin poco dopo il 1400., che allora, essendo il Mondo fatto certo della verità, che il mercanteggiare era lecito, e libero, la Corte si ritirò dalle sue pretensioni . Adesso, per tentare, che nessuno vada senza licenza in terre, che non riconoscono il Papa, hanno un colore più apparente, che allora, dicendo che fi fa acciocchè non s' imbeva della falsa dottrina: quasi che una carta scritta e fuggellata gli debba effere un preservativo; o non possa occorrere, che si conservi intatto chi anderà fenza licenza; e sia impossibile, che s'infetti chi l'avrà. Onde si vede chiaro, che il negar l'andata in que' paesi senza sua licenza non è zelo di Religione, ma di dominare, e foggettarsi il secolare, e cavar qualche buon profitto. Se la giusta libertà del mercanteggiare non comporta questo aggravio, anon è da permettere, che uno viffuto qui da buon Cattolico, ed andato di là da'monti, perchè non abbia domandato licenza all'Inquisitore, sia molestato, ed incomodato ne' suoi negozi per impuputazione datagli a Roma, con vergogna de rarenti, che rimangono notati, massime ricusando essi di far la citazione a Roma, perchè temono il risentimento delle Città oltramontane,
che di ciò si reputano ossesse. Il conrole, che si nascondino, ed addossino ad altri
ciò, che è fatto per i propri rispetti; e per queste vie indirette s' impadroniscono della mercanzia ostramontana. E però, se alcuno nativo di
questo Dominio sarà vissutò ab uno Cattolico
in questo paese, e per le sue occorrenze avià
passitato i monti, sinchè non torni, non è cosa
giusta dargli molestia alcuna per relazione, che
si abbia di lui.

Intorno al XXVII. capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie di eresia, essendo già introdotto e stabilito l'uso senza contraddizione, non fa bisogno, se non continuare l'offervanza, poichè è di molto servizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniziosa il mescolarvi materia pecuniaria, perchè da ciò il Mondo prende scandalo: e vedendo intervenire il danaro, non si può persuadere, sebbene sosse vero, e chiaro, che il servizio di Dio tenga il primo luogo - Non resterà mai la Corte Romana in tutte le occorrenze di biasimare questa ordinazione, parendole che la moderazione stabilita dalla Serenissima Repubblica rinfacci l'ordinazione Romana di troppa severità. Ciò che in pubblico allegano, è, che l'eresia è delitto di lesa Maestà divina, la quale convien più

più vendicare, che la umana: onde è un pervertire l'ordine, quando si dà la maggior pena a chi offende gli uomini, che a chi offende Dio; e però, confiscando loro i beni per lesa Maestà umana, maggiormente debbonsi confiscate per lesa. Maestà divina; nel qual delitto s'incorre per erefia. Ma quest'apparenza è un' ombra senza corpo, perchè condannerebbe le loro costituzioni, le quali perdonano il delitto di erefia la prima volta; e pure non fi perdona il delitto della Maestà umana offesa la prima volta: onde parerebbe, che minor conto si tenesse della offesa di Dio, che degli uomini . Però la verità è, che nella imposizione delle pene non si ha rispetto alla sola gravità del delitto, ma alle circostanze ancora del danno, che porta agli altri; ovvero della disonestà congiunta, o della volontà del delinquente più perverfa. La Maestà umana non è lesa, se non in certa malizia, e certo studio di chi l'offende; e l'erefia bene spesso è per ignoranza : onde questa merita compassione per lo più, e quella mai non la merita. Le pene sono più per esempio degli altri, che per castigo del delinquente. La confiscazione de' beni per lesa Maestà umana spaventa gli altri, e per l'amore de' sigliuoli almeno si astengono, anteponendo il bene loro agli affetti, che si muovono contra il Principe. Ma nel caso di eresia ad ognuno pare di muoversi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de'figliuoli . L' evento dimostra, che, per grazia divina, questo felicisfimo

fimo Stato con maggior foddisfazione universale resta tanto mondo dalla zizzania ereticale fenza levare ad alcuno la roba, quanto gli altri, dov'è levata con severità. Perlocchè, non risguardando ordini, ovvero esempi di altri, o ciò che da alcuno sia detto, conviene seguire gli abusi sperimentati da' buoni .

Il XXVIII. capitolo, che non sia pubblica-, ta Bolla, ordinazione di Roma, nè vecchia, nè nuova, senza licenza espressa del Principe, è il più importante, e necessario avviso, per conservare l'Uffizio della Inquisizione . Sopra ilcapitolo esporrò prima la ragione giuridica , e, reale, per la quale debba così offervarsi collo inconveniente, che seguirebbe, quando si facel-

se altrimenti.

E' cosa chiara, che siccome ciascuno può mutare per i fuoi rispetti a beneplacito proprio gli ordini di governare la giurisdizione, che è sua totalmente, senza dar parte, nè ricercare consenso di altri; così dove per contratto, e concordato tra due è eretto un Tribunale, data una forma, non può uno di loro, per qualfivoglia ragione, eziandio ottima, ed indubitata presso a tutti, fare alcuna mutazione, senza il confenso dell' altro contraente . Tale è la natura del contratto, e concordato; che ficcor me riceve la elistenza pel consenso de contraenti, così non può ricevere mutazione pur minima senza il consenso medesimo : così, se alcuna alterazione è necessaria per la mutazione de' tempi , o di altra circostanza , mai non può

effere fatta legittimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è , che l' Uffizio della Inquifizione in questo Dominio è istituito per deliberazione del maggior Configlio, e per consenso del sommo Pontefice, sin nel 1289. colle condizioni allora stabilite. Adunque nessuna novità fuccessa dopo la può alterare, se i medesimi, che convennero nella istituzione, non accordino parimente insieme la mutazione. Perlocchè, se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di nuovo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell' Uffizio, se non coll' affenso del Principe . Questa è la vera causa, perchè le Bolle, ed ordinazioni fatte a Roma, da quel tempo in quà, non possono obbligare.

ni qua, non ponono oungare.

Nè quì si può allegare in contrario, che i diversi tempi ricercano diverse ordinazioni, e che i Pontesici, per miglior governo, dopo quel tempo hanno fatto altre leggi ragionevoli, che debbano essere ricevute; imperocchè a ciò la risposta è chiara, che siccome non si può tenere nel Mondo cola alcuna per immutabile, ed ognuno spessio de dev' essere per immutabile, ed ognuno spessio dev' essere si con da altri. Se alcuno volesse reggere le cose comuni da se solo, quantunque con buona internzione, ed anche con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi divine, ed umane.

La medesima ragione, che costrinse nel principio ad istituire l'Inquisizione per concordato, costringe al presente, che non sieno fatte nuove leggi, ovvero nuovi ordini, se non per concordato . Per far forza ad una legge , non basta, che sia conveniente, e ragionevole; ma è ancora essenziale, che sia costituita da chi ha intera autorità. Nè ciò si dice solamente per conservazione della potestà, e giurisdizione, ma anche per la necessità del buon governo. Non fu allora istituita l'Inquisizione colle medesime condizioni, come nel rimanente di Italia, per esser diversi i rispetti di questa Repubblica, e degli altri Stati. Adesso parimente i diversi rispetti operano, che ciò, che è utile a Roma, alle volte non sia utile qui. Onde non farà giusto subito eseguire in questo Stato ciò, che il Pontefice avrà costituito secondo i fuoi rispetti, ma dovrà essere prima considerato, se conviene a' rispetti di qui: la quale cosa altri, che il Principe, non può fare, come quegli, che folo conosce il bisogno delle cose pubbliche. Perlocchè, quantunque la Bolla nuova, e vecchia, paresse al Rettore onesta, ed utile, non però deve feguire in ciò il suo giudizio; essendo proprio del Principe solo di conoscere ciò, che sia espediente. Nè a' Vescovi , o Inquisitori , dovrà parere grave , che ciò, che è giusto, e legittimo, sia eseguito col dovuto modo, giudizio, e forma.

La Inquisizione di Spagna, che parimente è per concordato iftituita, proceed in quefta maniera medefima. Ha le fue leggi, e gli ufi fuoi propri, co' quali si regge; nè si alterano, o riceve nuovi ordini da Roma; ma se per pubblici rispetti la Corte reputta, che sossa bene introdurre alcuna cosa di nuovo in Ispagna, la scrivono al Consiglio generale Regio sopra la Inquisizione, dov'è consultata; e secondo che i rispetti di Spagna comportano, è ricevuto, o in tutto, o in parte, o anche posto da canto affatto.

Ma che l' offervanza di questo capitolo sia necessaria, non solo per mantenimento della propria potestà, e giurissizione, ma per ovviare ad una infinità d' inconvenienti, lo vedrà chiaro, chi considererà l' infrascritte cose.

· Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte fono contrarie agl' Istituti della Serenissima Repubblica, ficcome quelle, che comandano di abbruciar gli Eretici in pubblico vivi; la confiscazione de'beni con censura a' Principi, che non li ammettono; la demolizione della cafa, dove farà trovato un eretico, quantunque non fosse sua; che la Inquisizione possa farsi dare ficurtà pecuniaria di vivere da buon Cattolico a chiunque le sia sospetto; che alla Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quello Uffizio, Tutte queste sono ordinazioni Pontificie, contrarie a' costumi di questo Stato, Altri danno autorità eccessiva agl' Inquisitori, come quelle le quali vogliono, che abbiano facoltà di dar licenza di portar armi, di far croce-segnati ; le quali cose non si potrebbono mettere in uso senza gran confusione. Alcune sono tanto severe, che non possono convenire al goververno mite di questo Stato, come quella di Paolo IV., la quale non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrà ridirsi, avendo tenuto uno de' cinque articoli nominati da lui , ed un' altra di Pio V., che nessuna fentenza fatta a favore dell' imputato, ritrovato innocente, possa passare in giudicato, eziandio che fosse fatta dopo la purgazione canonica, ma fempre l'Uffizio possa riassumere la medefima causa; eziandio sopra solamente i medefimi indizj : la quale ordinazione mettendosi in uso, sarebbe un continuo tormento dei miseri . E quell' altra del medesimo Pontesice. che chiunque offendesse, ovvero ancora solamente minacciasse un Notajo, o altro Uffiziale della Inquisizione, o un testimonio esaminato in quell' Uffizio, oltre la fcomunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale ; gli sieno confiscati i beni, ed i Figliuoli renduti infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento, alla qual pena fia foggetto chiunque, che non folo facesse fuggire di prigione, ma anche tentasse di farlo, febbene l'effetto non seguisse; e chiunque favorisse, o intercedesse per alcuno di questi tali, con altre clausole di acerbissima severità, comprendendo anche persone titolate, e Principi . E pur questa è quella Bolla, che fu fatta sino nel 1569. nè mai fu ricevuta, nè pubblicata in questo Stato. Il Cardinale Arrigone, 48. anni dopo, cioè nel 1617. ordinò alla In. quisizione di questa Città di Venezia, che la Vol. V. ftam-Н

自己世立

114

stampasse, e pubblicasse; e si sarebbe eseguito , se gl'Illustrissimi Risormatori di quel tempo , per ordine anche dell' Eccellentissimo Collegio, non l'avessero proibito. Ciascun può considerare, quanti processi si potrebbono fare per ogni parola, che fosse detta ad uno dei Notaj , testimonj , o denunziatori , da chi credesse essere offeso; e quanti miseri sarebbono cotidianamente vessati . Lungo sarebbe il narrar tutto ciò, che non conviene a' costumi di queste Regioni : e le suddette sono abbastanza, per dimostrare che senza turbare la pubblica tranquillità non si possono ricevere generalmente tutte : ma se alcuna è necessaria, ovvero utile, per castigo degli Eretici è ben ragionevole, che sia ricevuta. Il conoscere però, quale sia tale , è proprio del Principe ; nè altri lo può fapere ; nè alcuno deve confidare , che possano essere ricevute fenza confusione, perchè in Roma fono in vigore : e pur le cose passano quivi con quiete, essendo diverso lo Stato di Roma da quello degli altri Principi . I Romani dicono essere superiori a queste ordinazioni : se loro pare , le osservano , se no , le tralasciano, o le dispensano, e servono mirabilmente a' loro rispetti, così quando sono osservate, come quando sono trasgredite, perchè dalle leggi non fono essi per regolarsi, ma essi regolano le leggi. Pel contrario negli altri Stati, quando fono pubblicate, o ricevute, non fono più in potestà del Principe, se vede inconvenienti: per provvedervi, bisogna ricorrere a Ro-

ma, dove effi ascoltano, e rimediano, ovvero non rimediano, avendo rispetto, non a ciò, che è utile allo Stato degli altri, ma al loro. E questo è quello, che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte; cioè di avere in sua mano, sotto colore di Religione, l'amministrazione di alcune cose, fenza le quali gli Stati non possono reggersi, perchè, medianti quelle, resterebbe arbitra di ogni go. verno . Per questa causa cotidianamente i Pontefici dicono, volendo far ricevere le loro ordinazioni, che se passerà inconveniente, si abbia ricorfo a loro, che rimedieranno, Ma il rimedio, che non viene dal medesimo Principe, anzi da chi ha altri intereffi, è peggiore del male, Dio, le opere di cui sono perfette, ed è autore di tutti i Principi, da ad ognuno tutta l' autorità necessaria per ben governare ; nè vuole, che sia riconosciuta da altri, che da sua divina Maestà. Tutto ciò, che un Principe riconosce da altri, che da Dio, è servitù, e soggezione.

Ciò è detto generalmente della confiderazione, che fi deve avere in pubblicare, e ricevere le ordinazioni Pontificie fatte già in questa materia di eresia; ma molto più converta usar diligenza intorno a quelle, che per l'avvenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato; si sa, se altrove sono ricevute, o no; in che osservanza sono; che interpretazione ricevano; dove mirano; che conseguenza di buoni, o cattivi effetti possono pottare. Ma per l'avvenire, se sosse lasciata libertà alla

116

Corte, il numero si accrescerebbe in infinito . Quando una di nuovo comparisce, non si sa, se il Mondo la riceverà, o nò: la mira di chi l' ha fabbricata non è ancora scoperta; la sperienza non ha dimostrato, che effetti possa produrre; e però ogni dilazione, e maturità in riceverla porterà utilità infinita. Non fi dice . che le nuove disposizioni ragionevoli non sieno accettate; ma che ciò non fi riceva per obbligo, come si fa da chi è soggetto, ma per concerto, e trattato comune; richiedendo così la istituzione di questo uffizio, come si è detto ; e con molta considerazione, per i gravissimi pericoli, che portano seco le novità. La Corte Romana, nel far nuove Bolle, non usa grande avvertimento. Con faciltà si fanno, perchè con faciltà si rivocano, derogano, o dispensano secondo il comodo delle cose loro; nel che riguardano a' propri rispetti : ma ciò che è utile ad uno Stato, non è profittevole allo altro. La falute di questo Dominio ricerca, che la Religione fia confervata inviolata in tutte le fue parti, ovviando ad ogni mutazione, e novità di qualfivoglia forta. I rispetti di Roma ricercano, che non fi faccia mutazione, per cui la potestà Pontificia sia diminuita, o la Corte perda alcuna delle utilità, che tira dagli altri Stati: ma le novità, colle quali fi aumentasse il profitto della Corte, ovvero l' autorità temporale fi diminuisse colla esaltazione della Ecclesiastica, non sono abborrite, anzi proccurate; e ciò veggiamo ogni giorno. Trovali

## DEL P. M. PADLO.

questa Serenissima Repubblica, come anche gli altri Regni Cattolici, tra due contrari: I Protestanti, che non hanno altra mira, che di diminuire l'autorità Ecclesiastica, e la Corte, che non ha altro scopo, che aumentarla, e rendersi la temporale serva: Onde i Regni, e Stati Cattolici, per conservarsi, ovviano ad ogni novità dell' una, o dell' altra parte, e mantengono la Religione senza mutazione alcuna, credendosi, per chiara sperienza, che l'una, e l'altra novità sia perniziosa. La riverenza, che meritamente si porta alla Religione, causa, che facilmente hanno ingresso gli abusi, che entrano coperti di quel fanto manto. Per mantenimento della Religione, l' Uffizio contra la eresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuole introdurre qualche novità, si vale volontieri di quello Uffizio, presupponendo, che il vero fine non sia per apparire. E ciò è ben stato operato nello stesso modo anche per lo paffato, ma molto leggiermente, rispetto a ciò che al presente si fa . Con tutto ciò i Senatori di que' tempi sono stati diligenti : hanno voluto un' Uffizio contra l'eresia misto; si sono opposti ad ogni novità; non hanno permesso agli Ecclesiastici di fare cosa alcuna non faputa, nè veduta, nè esaminata. Per tai vestigi conviene, che cammini chiunque vuole, che la Repubblica si conservi, non lasciando, che nuove Bolle, ovvero nuovi decreti fieno accettati nello Stato, fe prima con 'deliberazione matura non è certificato, che non fieno per H 3 porportare inconvenienti. Una tale deliberazione è propria del Principe, che folo comprende lo

stato delle cose pubbliche.

Circa il XXIX. che tratta di pubblicare una proibizione de' libri, poiche il concordato del 1596. resta, non si può mettere in difficoltà; ma ben fara neceffario confiderare, che, effendo quel concordato fatto con tanto esame, e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, tome dalla parte della Serenissima Repubblica, la materia dev' effere tenuta per grave. Durò quella negoziazione quattro meli: dalla parte Pontificia v' intervennero il Cardinale , il Nunzio, e lo Inquisitore; e dall' altra i primi Senatori della Repubblica : argomenti chiari, che il negozio da ambe le parti fu stimato di molto pelo; e nondimeno, con tutto che determinato col consenso comune, non levo agli Ectlesiastici la speranza di mandarlo in obbliviohe , e diffuetudine . Perloche allora frattarono , che dal concordato non si stampassero se non fessanta copie e ciò non per altro, se non perchè, effendo innumerabili gli esemplari degl' Indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse que' documenti, che danno l' autorità sopra i libri agli Ecclesiastici solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa, se non da pochi, e finalmente si perdesse . E camminandosi con questi passi in Roma, non è anno, in cui fotto nome del Maestro del sacro Palazzo non esca un catalogo di nuova proibizione, con clausole, che debba aver luogo in

qualsivoglia Città, terre, e luoghi di qualsivoglia Regno, Nazione, e popolo, e che obblighi ciascuno, eziandio senza pubblicazione, in qualfivoglia modo, o maniera che verrà a notizia l' editto. Questo Indice si manda agl' Inquisitori, che per mezzo de' Confessori gli facciano avere quella esecuzione, che possono: Ed in questa maniera il concordato è deluso, e non ha la fua esecuzione. E ciò che è peggio, quando l' indice di nuovo si stampa in questa Città, proccurano d'inferirvi dentro quelle nuove proibizioni : il che hanno anche tentato quest'anno, e se non farà di continuo usata la diligenza, che al presente si usa, con queste maniere una volta faranno foro, ed apriranno strada alla distruzione del concordato. I loro interessi, per farli affoluti Padroni de' libri, ed i rispetti, perchè il secolare debba invigilare, acciò non l' ottengano, sebbene non appariscono a prima faccia, con leggiera considerazione si fanno manifesti. La materia de'libri pare cosa di poco momento, perchè tratta di parole; ma da queste parole vengano le opinioni del Mondo, che causano le parzialità, le sedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, ma che in conseguenza tirano feco eserciti armati. In questa materia i Romani nascondere non possono due loro pretensioni molto ardue: La prima, che così possano proibire libri, non solo per causa di Religione, ma ancora per qualfivoglia altra: La feconda, che il Principe nello Stato fuo non possa proibire alcun libro per qualfivoglia н

causa, e che se alcuno sarà approvato da loro, non possa il Principe, sebbene lo giudicasse nocivo, impedire, che nello Stato suo non sia tenuto, stampato, e pubblicamente venduto (1). E met-

(1) Qual sia l'autorità de' Principi circa l'uso delle flampe, e proibizione de'libri, farebbe qui luogo opportuno di mostrare il diritto delle Regali preminenze, in di cui danno la Romana Curia ha sempre cercato sarvi sorprese in sostenere, che alla potestà Ecclesiastica appartenga il diritto di proibire le stampe con pene temporali, e concedere le licenze per le impreffioni , contra la costante disciplina dell' antica Chiesa, la quale era, che, trattandosi di Religione, e de' libri degli Eretici la cenfura apparteneva a' Vescovi, ma la proibizione al Prin, cipe. Da questa disciplina non discorda la presente polizia Civile del nostro Regno; E perchè questo argomen. to richiede un'esatta diligenza per difendere la suprema Regalia della Sovranità, affinchè lo Stato non si corrompa per mezzo di libri fediziofi, scostumati, e pieni di falsa dottrina, e che i fudditi non s' imbevino di opinioni, che ripugnano al buen governo, così abbiamo determinato di produrne una chiara dimostrazione dietro alla dottrina del nostro F. Paolo nel discorso sopra la materia delle flampe, e nel Confulto circa le istanze date da Roma, perche dalla Repubblica fi deffe luogo alla proibizione, e foppressione de libri stampasi a di lei favore nella controverfis, ove dimostreremo con sode ragioni ricavate da' PP. della Chiefa, da' Concill generali, e dalle civili costituzioni, le quali prescrivono nella materia delle stampe . e proibizione de'libri, che a'Vescovi la sola censura, a'Principi l'approvazione appartenga. I libri stampati senza il Regio permello vengono proferitti dalla potes:à Civile con pene temporali. Quindi di niun vigore sono la Bolla di Lione X., pubblicata nel Concilio Lateranense a 4. Maggio 1515. la costituzione del Concilio di Trento nella fest. IV. ne edit. & ufu Sacr. libr., e la Bolla di Pio IV. pubblicata nell' Indice Tridentine con le regole .

## DEL P. M. PAOLO. 121

mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in tre particolari mol-

to notabili.

Il Primo, proibendo, ovvero corrompendo i libri buoni, ed utili, per mantenere il buon governo: Secondo, proibendo i libri, che loro non tocca a proibire: Terzo, mettendo impedimento al fecolare, che non possa rimuovere ciò, che vede nocivo al buon governo. De quali tre pregiudizi conviene trattare particolar-

mente, per considerare i rimedj.

Intorno al primo sopra la proibizione de' libri, che a Roma non piacciono, sebbene sono buoni, e santi, perchè difendono la potestà temporale, è cosa chiara, che il Principe, massime che regge colle arti della pace, ha per istromento principale, che il popolo abbia per ferma questa verità, cioè, che il Principe è costituito da Dio, e regge con autorità divina; ed il suddito per conseguenza, e per coscienza, è tenuto ad ubbidirlo , e, non facendolo, offende Dio, che l' obbligò a portare le pubbliche gravezze, o personali, nell' esercitare i carichi; o reali, in tributi, gabelle, ed altre forme : lega la coscienza, ed obbliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli , o chi li frauda; perchè il Principe, per legge divina, è superiore a qualsivoglia persona, che si trovi nel suo Dominio, e può gravare le facoltà di chi si sia, quando la pubblica necessità, secondo il suo giudizio, lo ricerca. Ognuno può giudicare da fe fenza maggior discorso, con quan-

quanta faciltà farà governato uno Stato, dove le suddette massime, siccome sono verissime, così fieno credute; ed i disordini, che necessariamente ne avvengono, dove sieno tenute le opinioni contrarie. Di queste verità, scritte dai Profeti, insegnate da Cristo, e predicate dagli Apostoli, sono pieni anche i libri de' Padri antichi; ed i buoni Teologi le tengono, come sono necessarie da essere credute. Ma nella Chiesa di Dio, siccome sempre vi furono di quelli, che si servirono della Religione a fini mondani, così al presente il numero è in colmo. Questi sotto pretesto spirituale, ma per fine di ambizione, e di ricchezza mondana, vogliono liberarsi dalla ubbidienza dovuta al Principe, e levargli ancora l'amore, e la riverenza dovuta dal popolo, tirandola a loro . Per effettuire queste cose, hanno inventata nuovamente una forta di dottrina, che non' ha altra materia, se non la grandezza Ecclesiastica, la libertà, l' immunità, e la giurisdizione loro . Questa dottrina su inaudita sino circa il 1300. nè fi trova libro scritto di ciò innanzi quel tempo. Allora fi diede principio a scrivere qualche poco sparsamente per i libri. Ma dei libri, che professaffero di non trattare altro, che questa materia, non furono più di due sino al 1400., e tre sino al 1500. Dopo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fu tollerabile. Dopo il 1560, cominciò a moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente si è tralasciato di scrivere, come già si faceva, dei

misteri della Santissima Trinità, della creazione del Mondo, della Incarnazione di Cristo, e di altri misteri della fede; ed altro non si stam-pa in Italia, se non libri in diminuzione della autorità secolare, ed in esaltazione dell' Ecclefiastica : ed i libri stampati non vanno più a numero, ma a migliaja. Quei del popolo, che intendono le lettere, non possono legger altro. I Confessori parimente altra dottrina non fanno; ne, per approvarli, si ricerca saper altro, che questo : onde regna una perversa opinione in universale : che il Principe , ed i Magistrati sieno invenzioni umane, anzi tiranniche, che convenga ubbidire loro per forza folamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudare le pubbliche entrate, non obbliga a peccato, ma folo à pena, la quale chi non paga, opera sì, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà divina : e pel contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensare ad altro, debba effer preso per precetto divino, ed 'obblighi la coscienza. E questa dottrina è forse causa di tutti gl' inconvenienti, che si provano in questo secolo . Non mancano in Italia persone pie, e dotte, che tengono la verità : ma queste non possono, nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma fubito proibita; anzi poco si pensa a' libri de-gli Eretici, massime che trattano degli articoli della Religione. Ma fe alcuno viene, che difenda l'autorità temporale del Principe, e dica, che anche gli Ecclesiastici sono soggetti

alle pubbliche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la pubblica tranquillità; questi sono libri dannati, e perseguitati più degli altri. Hanno levato a' libri degli Autori antichi, nel ristamparli, tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale.

Nel 1607. stamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato Index expurgatorius, dove notarono i luoghi, che in alcuni Autori debbono essere cancellati: dal qual libro ognuno benissimo può vedere, che cose sono levate, o mutate in molti buoni Autori che difendevano l'autorità data da Dio al Principe; in modo che al presente non si può più, leggendo un libro, dire, qual fosse il sens fo dell' Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che ha mutata ogni cosa . E ciò che fopra tutto fi direbbe incredibile, se non si vedesse in istampa, Papa Clemente VIII, nel 1595. nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri degli scrittori Cattolici, scritti dopo il 1515. possano essere corretti, ed emendati; non solo col levar via ciò, che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiungere, per mettere in costume questo precetto, sebbene posto in pubblico già sei anni solamente; e poi eseguito, e praticato continuamente da 70. anni in qua di modo che, se negli Scrittori non si troverà buona dottrina, favorevole all' autorità temporale, sappiamo chi l' ha levata; se si troverà favorevole per la

Ecclesiastica, sappiamo chi l' ha interposta: ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno fincero. Onde, poiche la mira non è altra, che di estinguere, o corrompere quei libri, de'quali foli le perfone di buona volontà possono ricevere la istruzione necessaria, conviene ancora, che il Magistrato secolare sia attento, nè si lasci privare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò, che per lo paffato fi è fatto, e quando fi tratta di proibire di nuovo qualche libro, il quale non tratti degli arti-coli della fede, s' informi bene della dottrina, che contiene, e degl' interessi per i quali la Corte vuol proibirlo, innanzi che dare il fuo confenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, abbia l' occhio, che le buone maffime non sieno levate fuori; o non vi sieno inserite di nuovo, contra la mente degli Autori, delle cattive : anzi che il fervizio pubblico, e il giusto, e l'onesto ricercherebbono, che fossero ristampate le buone massime ; e che que' libri , che sono stati corrotti , essendo loro state levate, o mutate le cose favorevoli all' autorità temporale data da Dio, fossero restituiti secondo i primi , ed incorrotti esemplari , conforme al fenfo dell' Autore ; ed acciocchè con nuove proibizioni, mandate fottomano, non fosse delusa, e derogata la virtù del concordato, quando si stampa l' Indice del 1595. fosse stampato anche detto concordato dopo lui.

Non folo è necessario l' avvertimento nella proibizione de' libri, acciò non sia affatto estina la buona dottrina in Italia, come si proccura di fare; di che si è parlato abbastanza; ma ancora, acciò, sotto pretesto di bene, l'Inquisizione non si pigli quell' autorità, che non se appartiene, proibendo libri, sebbene cattivi, che però non hanno che fare colla Religione, che à il secondo pressidire colla Religione.

gione ; che è il fecondo pregiudizio.

Gli Ecclesiatici ci hanno dichiarato, che probiscono i libri per umalici cause, tra le quali ve ne sono cinque, en not occano in conto alcuno a loro. La I, è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime degli Ecclesiastici, e de'Principi: La II, se contiene cosa contra la libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica: La III. se con proposizioni politiche di antichi Principi, e Storici favorisce la tirannide: La IV. se contiene facezie, o motti contra la fama di alcuno: La V. se contiene lascivie, ed altre cose contra la onessa.

Non vi ha dubbio, che meritano effere danmati i libri, dove si ritrovano tali esorbitanze; ma non però ognuno lo può fare. Sarebbe un confondre il Mondo, se chiunque conosce un ordine effere giusto, potesse stabilirlo. Ciò appartiene alla pubblica autorità, che sola può fare la legge sopra ciò, che Dio ha raccomandato al suo governo.

Chi ha zelo, e vede la pernizie di qualche libro, proccuri, che sia estinto, e farà bene,

197

ma con autorità di chi può legittimamente farlo. La diligenza in cercare, e scoprire il male è lodevole : il voler rimediarvi, non appar. tenendo a se , è usurpazione , ed ambizione . Se con un libro è offesa la fama del profsimo, eziandio Ecclesiastico, non tocca alla Inquisizione a farne giustizia. Quell' Uffizio è contra l' eresia, ma non ha da proteggere la fama di alcuno. Il fecolare è protettore dell'onore delle persone ; ed egli ha da disenderlo , e vendicarlo contra chi l' offende con fatti, con parole , e con iscritture . Stia diligente l' Inquisizione, che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede ; che Dio ha provveduto di Magistrato, per dar rimedio, se con opere, parole, o libri è offesa la fama di alcuno. Se gli Ecclefiastici veggono una ingiuria fatta a loro, e agli altri, è giusto, che possano implorare il Magistrato, e da lui aspettare la provvisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perchè goduta per privilegio de' Principi, al Principe tocca il mantenerla, quanto il pubblico servizio permette. Non farebbe bene, che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i fuoi privilegi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri meritevoli di proibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica piuttosto, che libri, che la meritano, per estenderla tanto, che confonde ogni Governo, usurpa ciò, che è del secolare, e sa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirfi

nirsi delle terrene commesse da Dio ad altri . Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica , sicchè divenga licenza, che il restringerla più del dovere. Qual è la causa, che nessuno libro è censurato? Perchè le ostenta troppo, o perchè leva la temporale, di cui pure il Mondo è pieno . La via ottima di mantenerla non è di proibire i libri, che la tengono tra i termini, ma piuttosto quelli, che la rendono spaventevole per l'esorbitanza. Però non si ha da negare, che se alcuno scrivesse in questa parte contra il vero , il Magistrato non debba procedere contra l' Autore, e contra il libro, e conservare il decoro, e l'autorità dovuta all'ordine Chericale. Ma, che essi si facciano ragione da loro stessi, non è giusto. Se sono scritte cose politiche secondo le massime de' Principi, e Storici antichi, secondo tutti non tocca all' Ecclesiastico il dar giudizio, se sono tiranniche: ciò solo appartiene a' Principi, de' quali è proprio il governare Stati. I privati non l'intendono, e meno i Ministri di Cristo, a' quali egli ha proibito severamente l'intromettersi; e se pure alcuno vuol paffare oltre, non deve con propria autorità pensare a provvedervi, ma significarlo a colui, a cui spetta far la provvisione. senza che, è pur troppo chiaro, che i desiderosi di licenza, senza freno, danno nome di tirannide alla legittima potestà data da Dio, ed a quella dottrina, che si oppone a'loro tentativi; sicchè, sotto pretesto di Religione, vogliono diventare arbitri di

### DEL P. M. PAOLO.

di ogni governo. Lo stesso si deve dire de' libri, che contengono facezie, o motti mordaci, che direttamente, e obliquamente offendono alcuno; e se insegnano cattivi costumi, lascivie, e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia, che debba appartenere alla Inquisizione . L'Inquisitore è satto giudice della fede, non censore de'costumi, Dalla dottrina di S. Paolo la quiete pubblica e l'onestà sono date in guardia alla potestà secolare, Non deve l'Inquisizione mettere la falce nella mietitura altrui . Questa conchiusione non ha bisogno di sottigliezza per essere intesa; da se medesima è piana, e facile. Allo stesso tocca giudicare, e punire le opere, le parole, e la scrittura di una materia medesima. Nessuno può mettere in dubbio, che l' offendere la fama, il favorir la tirannide, la difonestà, così in fatti, come in parole, non fieno delitti foggetti al giudizio fecolare. Dunque i commessi ancora in iscrittura apparterranno allo stesso. Con che ragione può pretendere di censurare i libri, per alcuna delle cause suddette, chi confessa da se medesimo non aver potestà di censurare le parole, ed i fatti . Dappoiche da' Ministri de' Principi viene praticato un tanto disordine, sotto pretesto di favorir l' onestà , la giustizia , e preservare la fama , viene usurpata l' autorità temporale ; perchè è cosa assai nuova, che l' Ecclesiastico proibisca libri per altra causa,

Vol. V.

che per quella della Religione : niun Pontefice l' ha mai tentato innanzi il 1550., e però, come cosa recente, non è ancora ben ponderata ; ovvero perchè ad alcuni, che attendono alle cose pubbliche, pare non essere male lo fcaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciarlo a chi lo desidera. Ma siccome ogni governo ricerca vigilanza, e fatica; e chi si scarica di queste, si spoglia anche dell'autorità, e non fe ne avvede, se non quando è perduta, e non fi può ricuperar più; così la Serenissima Repubblica, la quale ha ordinato, che sia da'suoi Ministri veduto ogni libro, che si stampa, per impedire, che non esca in luce dottrina inconveniente, molto bene ha conosciuto, che al Principe spetta questa cura, e da ciò necessariamente s' inferisce, che i suoi Rappresentanti debbono anche avvertire, se ne' libri già stampati si trovano inconvenienze, per le quali si impedifca lo stampare. Allo stesso tocca prescrivere il modo, come proccurare, acciocchè il male non nasca, e rimediare al nato. Se legittimamente il Principe, per l'autorità datagli da Dio, vieta, che non fi stampi un libro, perchè contiene bestemmie contra la Divinità, favorisce la tirannide, offende la pubblica onestà, insegna cattivi costumi, ovvero leva l'onore, e la fama altrui, adunque anche legittimamente, e per la medesima autorità a lui spetta proibire quelli, che fono già stampati, e contengono simili inconvenienze.

L' Indice de' libri fatto nel 1595. già è ri-

cevuto coll' autorità pubblica per concordato; però i libri contenuti in quello debbono effere fitmati proibiti, senza eccezione: ma se per l'avvenire sarà proposto dagli Ecclesiastici di proibire libri per alcuna delle studdette cause, e si vegga, che il libro lo meriti, non è da concedere, che lo facciano essi, ma ben ricevere l'avviso, e proibire il libro per sola autorità temporale; lasciando, che l' Ecclesiastico abbia parte solo quando il libro si proibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudizio, il quale è nuovo, ma di maggior lesone, e pericolo, che gli altri due; imperocchè l' estere privati della propria autorità, il perdere i buoni libri, sono mali gravissimi, ma tollerabili, rispetto a questo, di dover essere costretti a sopportare nel Dominio proprio un libro, che si veda perni-

ziofo.

La Corte Romana, quantunque si abbia assunto di proibire libri, anche per le cause, che non sono di Religione, e non appartengono all' Ecclesiastico; nondimeno innanzi questi anni prossimi passati non hanno ardito di passare a dire, che il Principe non posse gli ancora vietare que' libri, che vede poter partorire scandalo, mal esempio, sedizione, o altra turbazione nel suo governo.

Il Cardinal Baronio ha voluto effere il primo a dirlo arditamente: al quale effendo flata fatta la oppofizione conveniente da quel Principe, che fu particolarmente toccato, neffuno ardi poi di difendere l' impresa del Cardinale fino al presente. Ma perchè per l' avvenire alcun forse potrà fare lo stessione artifizio, ovvero in occasione, quando gli occhi degli altri seno meno aperti, l' importanza della cosa richiede, che il successio si brevemente narrato per esempio, e documento universale; soggiungendo la vera dottrina coi fuoi sondamenti, e risolvendo i cavilli contrari.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1603. il suo Tomo XI. degli Annali Ecclesiastici, dove inserì un discorto lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia, del quale discorso, quanto alla verità della narrazione, non è opportuno parlar ora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maldicenza, ed acerbità contra molti Re di Aragona di celebre memoria; e spezialmente contra il Re Ferdinando il Cattolico, e gli attri progenitori paterni di questo, che al presente regna. Il libro, capitato a Napoli, ed a Milano, fu da que Ministri Regj proibito, che si vendesse, e si tenesse, per i rispetti del Principe, pur troppo apparenti ad ogni perfona volgare.

Il Cardinale, avuto questo avviso, raunò il Collegio de Cardinali nella Sede vacante di Clemente VIII.e fece una invettiva contra quei Ministri, che, nel proibire quel libro, avessero posto mano nell'autorità Ecclesialica. E dopo creato il Pontesice Paolo V. scrisse al Re

di Spagna fotto i 13. Giugno di quello stesso anno una lunga lettera con questo capitolo, oltra gli altri: Che al Papa solamente spettava approvare i libri di qualfivoglia forta, è tanto più Ecclesiastici ; lamentandosi gravemente , che in vilipendio dell' autorità Ecclesiastica i Ministri Regi in Italia avessero proibito il suo libro. La prudenza di quel Re giudicò meglio di rispondere co' fatti, e lasciò correre la proibizione pubblicata da' suoi Ministri . Il Cardi. nale non si potè contenere, che nel 1607.stampando il XII. Tomo, non inferisse, poco a propolito, un discorso di questa stessa materia, dicendo formalmente effere cofa empia, ed orrenda, che in questi nostri infelicissimi tempi i Ministri Regi ardissero di censurare i libri approvati dal Papa, non lasciandoli vendere dai libraj, se non con loro licenza; la quale negano arbitrariamente, e victano anche affolutamente, che sieno venduti. Soggiunge pofcia, che ciò fanno, perchè i libri riprendono le loro ingiuftizie; e che ciò è levare di mano a S. Pietro, e dare a'Principi una delle chiavi dategli da Cristo; cioè, quella della scienza di discernere i buoni usi da cattivi. Il Consiglio di Spagna colla folita tardanza, e rifoluzione procedette anche dopo. Non fi mosse nè anche per questa terza offela, ma lasciò scorrere altri tre anni, e nel 1610. il Re fece un Editto, condannando, e proibendo quel libro con maniera così grave, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, come egli aveva toc-

cato i Re suoi progenitori. E per dargli maggior riputazione, e forza, fu l' Editto fatto pubblicare in Sicilia, con decreto, e fottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato pel Mondo in istampa. La Corte Romana restò sbigottita tanto per l' Editto, quanto per l' esecuzione fatta dal Cardinale. Però in Ispagna non si può credere tentativo più arduo, quanto mandare per lo Stato di un Principe un libro in istampa contra il suo Governo, e pretendere, che sia letto, tenuto, e venduto pubblicamente, e che il Principe non vi possa provvedere, e scoprirlo; e ciò sotto colore di Religione, e di autorità di Cristo data a San Pietro : Il qual pretesto sarà levato, se sarà attesa la dottrina Cattolica, e l' uso della S. Chiesa, dai quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le ragioni del Cardinal Baronio.

E' cosa nota, che a S. Pietro furono date le chiavi del Regno de' Cieli, e che molti fanti Padri, e Scrittori Cattolici intendono le chiavi in plurale, una di scienza, e l' altra di potestà; e che la potestà non deve essere intesa universalmente; ma solo la concernente al Regno celeste, che è la spirituale: perchè la civile, regale, e temporale, gli è proibita espressamente da Cristo. Così la scienza non s'intende delle cose naturali, nè delle discipline; nemmeno delle politiche, civili, o morali, ma, come S. Paolo chiaramente dice, sono fatti Ministri, e dispensatori de'misteri di Cristo, sola

mente

#### DEL P. M. PAOLO. I

mente. Perlocchè, fe per l'autorità Ecclesiastica farà approvato un libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità fecolare effere condannato per cattivo: ma fe il libro tratterà di altra materia, come di giurisdizione, di governo, di mercanzia, febbene fofse lodato da tutti i Prelati del Mondo, la potestà temporale potrà condannarlo. E' un gran trapasso, perchè Cristo ha dato la cognizione, e la potestà del Regno celeste a S. Pietro, e gli ha vietato la terrena, voler contra il suo precetto estendere la spirituale alle cose temporali. Santo Agostino spesse volte dice, che la grazia non distrugge, nè toglie niente alla natura; ma, lasciandole tutto il suo, le dà l' accrescimento delle persezioni divine. La potestà temporale ha per sua natura il poter vietare tutte le cose ripugnanti alla pubblica quiete, ed all'onestà, e tra queste, gli scritti, ed i libri, che le ripugnano. Non è venuto Cristo a levar niente di quest'autorità a' Magistrati ; la lasciò intera: aggiunse solo autorità a' suoi Ministri sopra le cose spettanti alla fede Cristiana, di che per natura gli uomini non fanno niente, ma per sola sua rivelazione. Però questi non si debbano arrogare potestà di approvare libri, che a loro non toccano; nè tentare di privare i Magistrati dell'autorità data loro da Dio, e dalla natura . Allega il Cardinal Baronio le lettere di alcuni Scrittori, che hanno dedicato a' Papi i loro libri di Storie, o di materia legale, o di governi; ed in quelli hanno fottomessa l'opera loro alla censura del Pontefice; e però conchiude, che a lui folo tocchi approvare ogni forta di libri ; e quando fieno approvati da lui. nessuno possa mettervi la mano, ma questa ragione è affai vana, non distinguendo le parole obbligatorie da quelle di complimento . Chi mai dedica libri, non folo ad un Principe, ma ad un privato, che non glielo fottometta, ed anche con qualche iperbole di parole? Se si vorrà fotto questi colori rettorici fondar articoli di Teologia, si troveranno altre lettere, colle quali daremo l' autorità medesima ad ogni genere di persone; ed ancora si troveranno de-dicati a' Papi-libri di medicina, e di pedanteria innumerabili con simili frasi di dire. Dovrà restar dunque, che perciò il Papato sia un uffizio fopra la fanità, o una fcuola di Grammatica? Altro è ciò, che comporta la credenza, ed il parlar civile; altro è ciò, che si ha da pigliare per articolo di fede . Ma poichè il Baronio incolpa i Ministri de' Principi del proibire i libri, perchè riprendono le loro ingiustizie; di ciò ancora è ben toccare una parola, acciocchè non paja, the si voglia difendere le cofe ingiuste; e nemmeno alcuno pensi, che gli fia lecito, fotto colore di riprendere le cose, turbare la pubblica quiete.

Di un missatto si può parlare in due modi: Uno in tesi, cioè, in generale, senza che sia toccato nè persona, nè luogo, nè tempo, e il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato utile per l'estirpazione de'vizj, e le-

cito a qualunque persona lo scrivere libri a questo modo. L'altro modo è in ipotefi, cioè, nel particolare di un caso nominar le persone, ed altre circostanze : e ciò non dev' essere permesso, se non al legittimo Giudice. Ognuno può scrivere contra l'usura in generale; ma tassare un particolare istrumento per usurario non appartiene, che al pubblico Giudice ; ed il far altrimenti è mettere il Mondo in confusione, lasciando maneggiare i negozj a persone inette. La generalità facilmente si considera, e per lo più non ha bisogno, che di studio, o di autori : Ma la particolarità, per l'infinità delle circostanze, ricerca, oltre lo studio, una prudenza, ed esperienza isquisita. E' facile il dire, e provare in generale, che l'usurpare la sovranità di uno Stato è ingiustizia; ed il Cardinale Baronio poteva, senza offesa di alcuno, farne una lunga parenesi: mà venendo al particolare le dicendo: il Re di Spagna usurpa la sovranità di Sicilia, questa non è causa da lui. E se i Ministri Regj di Napoli, e di Milano, hanno proibito perciò il fuo libro, non hanno vietato la riprensione dell' ingiusto, ma piuttosto la poca prudenza di chi ha dato giudizio, che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quanto era necessario per farlo: e se il Pontefice ha approvato quel libro, intendendo di farlo, quanto a'luoghi del Dominio, e Stato Ecclesiastico, fta molto bene : ma fe intendendo anche per gli Stati degli altri Principi, ficchè non poffa

138

effere proibito da chi l'ha per iscandaloso, ciò farebbe stato un eccesso, e una usurpazione della altrui autorità: il che non fi deve presupporre di Papa Clemente VIII. Principe favio . E perchè il Cardinal Baronio foggiunge, che i pubblici Ministri non possono proibire a' Libraj , che non vendano libri fenza loro licenza, fotto pretesto, che non entrino libri di Eretici con falfi titoli, poichè vedendo tal pericolo, debbono operare umilmente, che i Vescovi lo facciano; ciò ancora merita un poco di confiderazione. E prima, per levare ogni ambiguità, nessuno mai approvò il fare, sotto pretesto finto, cioè, coprire il male con color di bene; che questa è una diffimulazione perniziosa: ma mettere un bene in groppa di un altro, e farlo passare senza nominarlo, per facilitarne l'esecuzione, o per altro non si ha da riprendere; e la Scrittura divina ne fomministra innumerabili esempj. Se fosse fatto un Editto dal Magistrato secolare, che nessun Librajo potesse vendere libri fenza licenza, acciò non entrino libri di Eretici, avendo intenzione d'impedire per quella via, non folo i libri degli Eretici, ma insieme ogni altra sorta di cattivi, non sarebbe cosa reprensibile; nè quel Cardinale doveva riscaldarsi contra cosa cosa giusta. Ma peggio è, quando dice, che si ricorra al Vescovo, poichè imperfettissimo sarebbe quel governo, che non avesse in se stesso modo di provvedere ad una cosa necessaria, e dovesse aspettare il rimedio da chi lo desse secondo i suoi

intereffi, e non fecondo il pubblico bisogno. In materia di libri eretici conviene distinguere, che altro è giudicare, qual libro sia eretico, e qual no; il che è proprio de' Ministri di Crifto folamente, nè l'autorità secolare vi può aver parte: altro è, quando un libro è conosciuto per eretico dalla Chiesa, il vietarlo per legge: il che non è così proprio dell' Ecclesiastico, che non debba lodevolmente essere fatto dal fecolare: Nella Chiefa primitiva i libri degli Eretici erano esaminati, e dichiarati per tali da' Concilj, ma non proibiti da loro, anzi dal Principe. Il I. Concilio Niceno condannò per eretica la dottrina di Arrio; l'Imperatore Costantino proibì i suoi libri con legge Imperiale. Il II. Concilio Costantinopolitano dichiarò eretico Eunomio; l'Imperadore Arcadio proibì i libri degli Eunomiani per legge, che è nel Codice Teodosiano. Il III. Concilio Efesino dichiarò eretico Nestorio, e i suoi libri furono proibiti con legge di Teodosio, che è nel corpo delle leggi civili. Il IV. Concilio Calcedonense condanno gli Eutichiani; ed i libri loro furono proibiti con legge di Marziano Imperadore, che è nello stesso libro suddetto.

Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica sino all'anno 800, dopo il quale i Pontefici Romani in diverse occasioni hanno dichia rati eretici diversi Scrittori. I Principi hanno lasciata eseguire, senz' altra loro legge, quella dichiarazione: non si deve però dire, che si

sieno privati dell' autorità loro, di vietare le tose nocive al loro Stato. Il libro eretico offende la Chiefa, e turba il viver pacifico. Pel primo rispetto, che è spirituale, tocca all' Ecclessafico il discernere i buoni da'cattivi libri; ed al secolare, come protettore della Chiesa, l'ajutare. Ma pel secondo rispetto, di ovviare alle novità per pubblica quiete, il secolare non deve fidarsi sopra la diligenza di altri, nè riricorrere a chi si sa anzi deve abbondare in cautela, vietando tutto ciò, che può nuocere

al buon governo, per ogni rispetto.

· Per conchiusione indubitata è da tenere, che il secolare può proibire nella sua giurisdizione ogni forta di libro approvato da chi si sia. Ed oltre al potere, deve anche, vegghiando, considerare quanto danno sia, se i sudditi suoi si imbevino delle opinioni, ché ripugnano al buon governo. E non resterò di ricordare, che siccome è gran servizio pubblico, che ogni libro da stamparsi sia esaminato colla diligenza, che si costuma in questo Stato, così non sarebbe minor fervizio l' introdurre, che ogni libro stampato di fuori, venendovi mandato, fosse prima efaminato, che venduto, E' mancamento il credere, che il Pubblico non possa ricever danno, se sarà stampato altrove, e sarà disseminato. Vero è, che qualche cosa si potrà sopportare in uno già stampato, che non si sopporterà in uno, che si portasse alla stampa. Ma / le cose importanti ugualmente debbono essere trattate tanto negli stampati, quanto in quei

da stampare. E nel proibire un libro stampato fuori del Dominio, ficcome è prudenza il farlo alle volte con filenzio, e con fola intimazione a' Libraj, per non dar riputazione alla cofa, e farne parlare; così farebbe mio riverente ricordo, che alle volte intorno a' libri molto perniziosi si facesse per editto, e scrittura, perchè ciò farebbe un mettere in pratica l'autorità propria, e non lasciar luogo a quelli, che dicono, il proibire libri effere cofa propria Ecclesiastica; ed ancora affuefare il Popolo. Perchè, se si aspetterà ad esercitare quest' autorità in qualche urgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità costringa, si correrà pericolo, che sia creduta novità, e sia negata la ubbidienza.

E' necessario, prima d' uscire di questa materia, aggiunger ancora, che alcuni altri, i quali hanno ardito di dire una cosa sì stravagante, come il Baronio ha fatto, fono però inciampati in un altra poco minore, concedendo, che il Principe possa proibire libri, come sediziosi, disonesti, ovvero infamatori, ma aggiungendo, che la proibizione deve effere offervata, per timore della pena temporale, non perchè obblighi in coscienza; di modo che chi li legge, o tiene in fegreto, non abbia colpa presso a Dio, Questa è opinione falsa, e perversa, e contraria alla dottrina Cristiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non folo per la pena, ma anche per coscienza. Allora quando alcuno comanda cosa, non avendo autorità da Dio, chi non lo ubbidisce, non ossende sua divina Maestà; ma disubbidendo in ciò: di cui l'autorità tiene da Dio, egli stesso viene disubbidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo: se nelle spirituali, delle quali Cristo gli ha commesso il ministero, dicendo egli stesso : Chi non vi ubbidisce, è disubbidiente a me, non obbedendolo, si fa peccato: Afferma S. Paolo, volte allegato, ma non mai abbastanza. Dio ha data la cura al Principe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell' onestà; e se per questi rispetti il Principe proibirà un libro per fedizioso, un altro per empio, un altro per disonesto, non si può dire, senza contraddire a San Paolo, che ognuno non sia obbligato ad ubbidire in coscienza. Se a Dio piacesse aprire gli occli a molti, per operare che questa dottrina, siccome è vera e Cristiana, così fosse insegnata; e la contraria; come perniziofa, fosse rifiutata, cesserebbono innumerabili inconvenienti, che cotidianamente veggiamo, perchè, se vi sono persone al Mondo, che operano per amor dell' onesto, il gran numero degli altri si divide in due; Gli uni, che operano bene per timor delle pene spirituali; gli altri per timore delle pene temporali. Quando fi è levato il timor spirituale, è perduta l'ubbidienza di tutti quelli, che stimano di dovere ftaflare fegreti, e con favori, ed altri mezzi vietare, e schifare la pena, e di quelli ancora,
che non la stimano; che tutti insteme sanno
un gran numero. Dall' altra parte veggiamo
quanto facilmente alcuni prestano ubbidienza
per timore spirituale, poichè Dio ha dato al
Principe questi due mezzi di effere ubbidito,
cioè, per timore della pena temporale, e per
coscienza; che così S. Paolo predica. E gran
mancamento lasciar perdere il secondo di questi
mezzi, che non è il meno necessario, con lafear disseminare l' opposito contra la dottrina
Cattolica.

Ricapitolando dunque i capitoli raccolti in

materia de' libri, faranno dieci.

Il I. Che i contenuti nell' indice del 1595, proibiti per qualfivoglia caufa, effendovi intervenuto il confenfo del Principe, debbano fempre effer tenuti per tali.

Il II. Che per l'avvenire non sia permessa proibizione clausulata, come si voglia, eziandio con censure, se non è ricevuta dall'autorità

pubblica, come fu concordato.

Il III. Se gli Ecclefiastici ricercheranno un pubblico consenso di proibir libri, che trattino materia di fede, purchè contengano eresie, verificata la proposta, sia concesso.

Il IV. Restando sempre un avvertimento, che sotto pretesto di Religione, non si proibisca la dottrina Cristiana, che disende l' autori-

tà temporale.

Il V. Che non sia concesso all' Inquisitore

di proibir libri per altra causa, che di eresia: ma se alcuno è cattivo per altri rispetti, sia

proibito dal Magistrato.

Il VI. Che i libri stampati altrove, eziandio approvati da chi si sia, con qualsivoglia autorità, se sono nocivi al pubblico governo, seno probitti dal Magistrato secolare o con inibizione a' libraj, o con editto pubblico, secondo l' opportunità,

Il VII. Che nel ristampare i libri si avverta, che non sieno levate le cose savorevoli alla

potestà temporale.

L' VIII. che, ristampandosi alcuno, a cui sia stata levata dottrina in favore dell' autorità secolare, si ristampi secondo gli esemplari yecchi.

Il IX. Che, ristampandosi l'indice del 1505. si avverta, che non s'inseriscano nomi di nuovo.

Il X. Che insieme col suddetto Indice sia

stampato il concordato.

Resta un altro punto da toccare brevemente in questa materia, non tanto importante; non-dimeno tale, che per se stesso merita considerazione: il qual è, che la proibizione non silata col dovuto temperamento è di danno alla mercanzia de' libri, ed all' arte della stampa: perchè, sebbene sarà stampato un libro veduto dall' Inquistore, e dal Vescovo, e da quelli approvato, nondimeno, se a Roma vien ritro, vata qualche cosa, benchè leggiera; non contra la Religione, ( perchè in tal materia nien-

te è leggiero) ma contra qualche rispetto della Corte, non penetrato da quell' Inquisitore, che ha concessa la licenza, proibiscono il libro con danno di chi l' ha fatto stampare, che non ha colpa, avendo l'approvazione della Inquisizione. E tal disordine è frequente; e sarebbe anche frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' libraj fosse dato orecchio da' Principi : perchè ogni Cortigiano, per acquistare merito, si mostra zelante in notare i pregiudizi della Corte, ed anche le ombre di quelli, non folo ne' libri stampati fuori d' Italia, ma anche negli approvati dalla Inquisizione, ed anche negli stampati dalla medesima Roma . Il giusto vorrebbe, che se in un libro stampato colla approvazione si trovasse qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese da chi l' ha approvato, poiche il librajo non ha colpa. Ma se si trovasse cosa, che, per i suoi rispetti, non piacesse alla Corte, non pare ragionevole, che si permettesse proibizione, come pare anche, che nel concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice: Che per l'avvenire non sieno proibiti libri, se non forestieri, e stampati senza licenza, ovvero con false licenze. Sebbene tali parole potrebbonfi cavillare, per non aver fatta l'eccezione della Religione. Ma esposto il concordato in questo senso, non si può se non lodare.

Il capitolo XXX. ed il XXXI., che parlano delle arti fecolari, e falli degli artefici, non faranno mai tanto efattamente offervati, che fia Vol. IV. K

146 foverchio. Ogni ben ordinata Repubblica, quando nasce delitto di molta atrocità, istituisce un Magistrato proprio, per conoscere di quello solamente, acciò la cura di altre cose non lo divertisca. Per questa causa nella Repubblica Criffiana fu istituito l' uffizio della Inquisizione, che attendesse solo ad estirpare l'eresia. E' naturalissimo ad ognuno, che ha giurisdizione universale, di rimetter molte cose al Giusdicente particolare, o lasciargliele usurpare ; e suole ancora effer facile il farlo, per la molta autorità, che se gli dà; e perchè il Giusdicente universale, occupato in molte cose, alle volte non attende; e qualche volta, fe non è persona di buon sapere, crede, che ciò sia un ajutarlo; sicchè non solo non ovvia l'inconveniente, ma ancora lo favorisce. Una causa non spettante al Giusdicente particolare, presa una volta, serve per esempio di pigliarla la seconda; e dalle molte volte si forma finalmente la consuetudine, la quale poi serve di legge, e non si può levare senza molte difficoltà, e resta la giurisdizione universale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del Governo, Per queste vie, ed occasioni, gli Inquisitori contra la eresia non solo si sono sforzati di tirare diversi altri casi al loro Uffizio, ma anche di appropriarfi il governo dell' arte de' libri, e di cocomandare a diversi altri : e si vagliono perciò di due forte di ragioni: L' una, che non comandano cosa di nuovo, ma ciò, che, anche fenza il loro comandamento, farebbe dovuto;

perchè, se si commettono al Beccajo, che non venda carne la Quarefima, egli è obbligato fenza ciò a non venderla; ficchè il comandamento è un ammonire del proprio dovere. Parimente dicono, che non fanno giurare simili persone, se non di ciò, che sono obbligati a fare, perchè, se fanno giurare a' Libraj di non vendere libri proibiti, già fono di ciò debitori; nè altro si fa, salvo che un aggiungere stimolo maggiore a fare il proprio dovere. Ma questa ragione è cavillosa, effendo altro l'ammonizione del proprio dovere, ed altro il comandamento. Ammoniscono il Predicatore, e'l Confessore, senza usurpare l' autorità di altri, perchè non impongono pena, nè usano mezzo alcuno, per farsi ubbidire. Questo è un solo insegnare, che non istà congiunto cot costringere. Il comandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubbidiente, sebbene di cosa già dovuta, è atto di superiorità, e giurisdizione, la quale non è concessa agl' Inquisitori, se non in caso di eresia, suori del quale non possono farlo senza usurpare la giurildizione universale. Parimento il costringere a giurare cosa, sebbene dovuta, è atto di superiorità, quantunque sensa giuramento vi fosse anche il dovere . L' altra ragione, che usano più frequentemente, è più cavillosa ancora. Dicono, che il giudicare l' eresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse, o dipendenti da quella, e che non pretendono di comandare ad alcuno, nè far giurare, ovvero punire, se non in cose congiunte coll' erefia: Perchè l' erefie s' insegnano ne' libri, è necessario, che possano comandare a' Libraj, ed a tutti, per mano de'quali i libri passano, e punire quelli, che contraffanno. Similmente ne' tempi Quaresimali , perchè gli Eretici mangiano cibi graffi, pretendono poter fare ordinazione fopra quelli, che li vendono, e

punirli, fe contraffanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò, che è di giustizia. Senza dubbio, a chi viene commesso un giudizio, è concesso insieme tutto ciò, che gli è congiunto, ficchè non fi possa separare : perlocche tutto ciò, che in tal maniera farà congiunto coll' erefia, dovrà effere giudicato dalla Inquisizione; ma non ciò, che di fua natura sia separato, e possa essere separatamente giudicato; quantunque con qualche confeguenza lontana fi potesse congiungere ogni delitto di questo modo: anzi ogni azione si potrebbe congiungere coll' eresia.

Quanto alla materia de'libri, folo quelli, che contengono eresia, sono soggetti a questo Uffizio, ed i libraj, che ne tenessero, o vendessero; e questi dovranno dalla Inquisizione esser puniti . Non fegue però da ciò, che l' Inquisitore possa aggravare i Libraj a ricevere visite, a fare Inventari, a ricevere licenze di vendere da loro, e tali ordinazioni , che spesso tentano di fare . Parimente il mangiar cibi proibiti ne' tempi vietati senza necessità, è indizio di sentir male della fede, e quando altre circostanze si aggiungono a ciò, l' Uffizio procede contra l' imputato. Ma quì non ha a fare chi vende i cibi, ovvero chi li apparecchia: perchè fi deve presupporre, che questi non lo facciano, se non per loro guadagno. Ma perchè l'appetito di guadagnare è così fregolato, che spesso eccedendo, induce a commetter cose contra l' onestà; fe alcuno vendesse in tal maniera, che provocasse a male, ovvero desse altro scandalo, ciò non è congiunto coll' eresia. Il Magistrato, fenza parlar di fede, o di dottrina, può castigare il fallo, e può dare quell' ordine, che è necessario per conservazione del vivere onesto, e religioso, e con decoro della Città. Con che resta ancora alla Inquisizione di poter esercitare il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl'inconvenienti, che vede; e mettendo innanzi il rimedio ; proccurando anche il castigo dei trasgressori, ma col mezzo della giustizia ordinaria, alla qual fola spetta.

Quanto al XXXII. capitolo, che non sia permesso alla Inquisizione il far monitori contra la Comunità, nè contra il si Giusdicente in ciò, che spetta il ministrar la giustizia, la ragione è chiara; perchè l'eressa è delitto personale. Possono tutti quelli di una Comunità esfer eretici, e sospetti; ma la Comunità non mai. Però, se si tratta di delitto, non si deve procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta di ordinazioni, o o partiti presi dalla Comunità, sopra quelli non si estende l'autorità della Inquisizione, se non mediante il pubblico Rappresentante, che ha

150

dal Principe autorità di comandare. Similmente il Giusdicente, per le azioni, o parole sue private, può rendersi sospetto di eresia; ma non mai per ciò che opera amministrando giustizia; non potendo in ciò cader eresia in modo alcuno, per la quale le azioni fue giudiziali fi rendano foggette alla Inquisizione; ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al Principe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l' Uffizio della Inquisizione, non può l'Inquisitore far altro, che per mezzo del pubblico Rappresentante levare gl'impedimenti : come se l' Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il quale fosse dal Giusdicente fermato per ficurtà, o in altra maniera, non fi deve permettere, che l' inquifizione faccia un monitorio al Giusdicente, che quello sia rila. fciato; ma ciò farà uffizio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudi-ziale, cioè, convenire, sospendere, o rivocare, per non lasciar luogo di procedere all' Uffizio della Inquisizione.

Per conto del XXXIII. capitolo, che tratta dell' Editto: Era antico costume, quando si piantava l' Uffizio della Inquisizione nuovamente in qualche luogo, di promulgare prima un editto, chiamato di grazia, invitando fra certo termine ciascun Eretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine, si promulgava un altro editto, chiamato di giulizia, dove erano ammoniti tutti quelli, che avessero notizia di qualche eretico a denunziar-

lo. În questa materia a' nostri tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando fono stati deputati in luoghi, dove già l'Inquisizione era stabilita, hanno fatto i due editti nell' ingresso dell' Uffizio, e ciò è poche volte occorfo. Altri hanno fatto il fecondo folo di giustizia, ed altri l' hanno anche replicato, oltre la prima volta, molte altre; e ciò è, per aggiungervi dentro qualche cosa nuova, che gli accidenti portassero. Se alcuno Inquisitore venisse in parere di promulgare l'editto di grazia, non è da proibirlo : questo non può pregiudicare all' autorità temporale, nè essere di aggravio al fuddito. Solo intorno all' editto di giustizia conviene aver riguardo, perchè tentano spesso d' inserirvi dentro qualche comandamento a' Libraj, ad Osti, o Locandieri, e si coprono, dicendo, che serve solo per avvisarli; il che non si può loro permettere : perche avvisare per editto, per bando, per affissione, dice superiorità; ed è cosa legale; che chi ammonisce per editto, possa anche castigare i contraffacitori: Però, non concedendo il castigo, non si può loro concedere l'ammonire per editto. In quel particolare, che nomina i bestemmiatori ereticali, in tutto dev' essere inteso come nel capitolo XXI. Ed in quella parte, che è contra quei, che offendono i Ministri dell'uffizio, i denunziatori, ed i teltimoni, è molto ben da avvertire la limitazione foggiunta, cioè per opere spettanti ad esso Uffizio, acciocchè non s' introducesse un abuso spesso tentato da-K

152 gl' Inquisitori, di voler soli poter fare giustizia contra i loro Ministri, e contra chi una volta è esaminato in quell' Uffizio; e punire tutti quelli, che li offendono, per qualfisia causa : Imperocchè con quella clausola: Per operazioni spettanti a quell' Uffizio, si rimuove ogni difficoltà. Se alcuno offenderà un Ministro di quello Uffizio, non dovrà essere compreso, ma di ciò giudicato al foro ordinario: e per essere assunto il caso dalla Inquizione, converrà, che costi chiaramente l' offesa esser fatta per causa dell' Uffizio. Potrà parimente alcuno, fenza rispetto, convenire simili Ministri, e testimoni al foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa, che si spie-

ga nel capitolo XXXIX. Sapientemente fu ordinato dall' Eccellentiffimo Configlio de' Dieci de' casi occorrenti nei Castelli, o nelle Ville, che fossero trattati nelle Città, come nel capitolo XXXIV. perchè, altrimenti facendo, fi apriva la porta a levare l' affistenza, se gl' Inquisitori avessero potuto mandare per le Ville, e per i castelli a formare i processi , poichè ne avrebbono potuto formare de' fegreti, e dare in tutti quegl' inconvenienti, a' quali rimedia l' affistenza.

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il quale fervendo folamente per levare la competenza del foro tra i Rappresentanti ; ed essendo a favore dell' Inquisitore , che più comodamente può trattare nel luogo della sua residenza, non occorre farvi altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altrove, poichè sono per dar giusta pena a' colpevoli, la quale non può effere dall' Uffizio; ed è maggior savore della fede, quanto più severamente i contumaci sono

castigati.

Il XXXVIII. Capitolo, che impone la pena a' citati, ed inquisiti altrove per eresia, se si ritirano nello Stato, non intende, che sia imposta per delitto; perchè potrebbe anche l' inquisito, o citato, altrove essere punito di altre pene ; e però nell' ordinazione è rifervato alla Inquifizione di dargli altra pena ancora. Soglino gl' Inquifitori avvifarfi l' un l' altro, quando gl' Inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo; perlochè, quando alcuno citato, od inquisito altrove, capitasse in questo Stato, sarebbe l' Inquisitore di qui avvisato; e nell'Usfizio si decreterebbe, che fosse ritenuto. Al che il Rappresentante dovrebbe acconsentire . procedendo poi l' Uffizio fecondo il tenore del capitolo XVI. cioè, mandando gl' indizi alla Inquisizione di quella Città, dove il ritenuto fosse prigione; la quale procedesse, e venisse alla spedizione della causa: dal che ne seguirebbe, o che l' imputato sarebbe affoluto, o che gli sarebbe data la condegna pena. Ma qual de' due seguisse, la pubblica volontà è, che questo tale sia punito di prigione, e bando, pel folo effere venuto quà, trovandosi inquisito: ed

è bene tenere questa ordinazione sempre viva . perchè dimostra il pio governo della Serenissima Repubblica, che vuol tenere purgato lo Stato suo, non solo dagli Eretici, ma anche dai sospetti, indiziati; e vuole levar l'animo, e la speranza ad ogni persona sospetta di aspettare miglior condizione in questo Stato, che altrove.

L' ultimo capitolo de' calunniatori, e falsi testimoni, è di molta considerazione ; non tanto per mantenere la propria giurisdizione, non togliendo quella degli altri; quanto per difesa, e protezione de' fudditi ; la quale effendo da Dio conceffa al Principe, quando egli li lascia opprimere senza giustizia, offende la Maestà divina gravistimamente . E' costume ordinario dell' Uffizio dell' eresia, di punire rarissime volte i calunniatori, o falsi testimoni; ma scufarli per ogni minima apparenza, che possano mostrargli, mossi da buona intenzione, cioè, dicendo che non fi deve mai presupporre , che in materia di Fede un Cristiano si muova per cattivo fine . E se pure non si può suggire di castigarne alcuno; perchè la falsità sia troppo manifesta, lo fanno con leggierissime pene, e fono spirituali , affinchè altri , spaventati dal castigo di questi , non temessero di denunziare, o testificare; allegando, che da ciò ne seguirebbe, che molte cose resterebbono occulte, le quali si scoprono con molto servizio della Fede, la quale si deve anteporre al castigo di quelli, sebbene non meritevoli. Se questa cautela

### DEL P. M. PAOLO.

tela sia giusta, o no, è materia da tralasciare adesso, ma solo aver considerazione, che è di molto follevamento, e confolazione al misero, che si vede calunniato, quando gli resta modo da potersi sollevare col castigo de' calunniatori e falsi testimonj in altri fori, poichè in quello non fi costuma. Gl' Inquisitori non vorrebbono, che i rei calunniati in verun caso potessero aver ricorso ad altro Tribunale; e così scrivono ne' loro libri, allegando per ragione, che l'ingiuria è fatta a quel Tribunale, al quale il falsario non ha portato rispetto; e però da lui dev' effere giudicata, e che non fi può giudicare, se non col processo formato in quello Uffizio; il quale non è giusto, che sia rimesso ad altri fori. Ma pel contrario altri Dottori fentono, che non essendo la calunnia, nè il falso testificato eresia, non appartenga alla Inquifizione, ma al foro ordinario superiore del calunniante, o del falso testimonio; massime che questi debbono esser puniti con pene temporali di taglio di lingua, ed anche di testa piuttosto, che non dalla Inquisizione. Altri Giureconsolti più sensati, approvando le ragioni di ambe le parti, distinguono, che la calunnia, e la falfità, o possono apparire dal processo formato nell' Uffizio della Inquifizione fenz' altra nuova formazione; siccome quando il testimonio ( il che spesso occorre ) va da se stesso a rivocare il suo detto, ed a domandar perdono; ed in altri fimili, che dalla fola vifione del processo notoriamente appariscono : ed in questo caso fpet156

spetta al giudizio della Inquissione, e militano le ragioni degl' Inquissori. Ma se da quel processo la calunnia non può apparire, e vi sia bisogno di nuova istanza, e nuovo processo, o per querela, o per uffizio il giudizio è del for ordinario. Il che è efficacemente provato colle ragioni dalla parte contraria allegate; che la calunnia, e la fassisti no sono eressa, nè delitti Ecclessassici i, ma meri secolari, nè sa bisogno vedere il processo primo, perchè si procede con altra istanza, e con altro processo. Questo parere, come sondato, e non interessato, si deve praticare.

DE JURE

# A S Y L O R U M LIBER SINGULARIS PETRI SARPI

J. C.

### AUGERIUS FRIKELBURGIUS

J. C.

## GERARDO MALDECHEMIO S. D.

Neidit nuper in manus meas. Itali
Light of the control of the cont

addicti, cognoscere possitis, quid Itali, nationum omnium religiosissimi, bac de re sentiant, dum Ecclesiarum quidem immunitatem non folum tuentur , atque fartam teltam confervant ; fed au-Stam , O' amplificatam quam maxime volunt . Justitiam vero, qua delista plestuntur, & publica quies, & tranquillitas maxime sustinetur, tantum abest, ut opprimant, ut etiam ubique administrari, atque exerceri decernant . Quo egregio temperamento non Ecclesia minus, quam Forum, & Tribunalia, suum jus retinere possint. Vale.

# INSTITUTUM

## OPERIS,

#### ET SUMMA.

Criptorum in Jurisprudentia greges, atque diffidia, adeo rem quamlibet S & facilem & expeditam obruunt, & abscondunt, ut per mihi mirum videri non possit, si Ecclesiarum, quam vocant, immunitas, tot Pon-

tificum decretis, statutisque legibus clara, Do-Storum adversis opinionibus atque sententiis mirum quantum distracta, ac dilaniata, vix speciem referat sui; sitque sæpius in causa, ut inter Ecclesiasticos, & Laicos Magistratus, multæ & magnæ, immo vero inexplicabiles conten-

tentiones oriantur. Quam ob rem frequenter in mentem venit quam recte, & ex usu publico faceret is, qui rem tanti ponderis ac momenti, disputationibus quæ veritatem huc illuc trahere solent omissis, sine spe, & ambitione, graviter, & accurate tractaret. Sed quo magis id optabam fieri, eo quoque impensius a scriptione abhorrebat animus. Modo vero, cum tuas accepi litteras, Præsul sanctissime, quibus me diu repugnantem, & invitum ad scribendum hac de re summa qua polles auctoritate compel-lis potius, quam invitas, & allicis; tuo quidem imperio, prout maxime decet, obtemperare decrevi; sed brevi, certaque methodo, ut

1. Quid leges Principum, Quid Ecclesiastica jura statuant primo vi-

deamus:

2. Rationes delnde, e quibus tot Scriptorum opiniones inter se repugnantes originem traxerunt, afferamus in medium; ut demum

3. Quid in judiciis, & praxi omnino statuen-

a quolibet cognosci possit; nec valeant in posterum nonnulli e dupondio Jurisconsulti, aut verius, numeris omnibus absoluti affentatores, tam præclare imponere, & fucum facere judicantibus .

#### CAP. I.

De Principum legibus, Ecclesiasticisque constizutionibus.

Totis quingentis annis post Christum Jefum natum, nullus est Ecclesisticus Canon, qui de hac immunitate decernat. Imperatorum tantummodo legibus statuitur; quarum sex a Justiniano in Juris Civilis corpus relatz sunt;. Harum prima Arcadius & Honorius, Augusti, anno post Christum natum CCCXCVII. statuerunt: (1) Judai, qui reatu aliquo, vel debitis fatigati, simulant se Christiana legi velle conjungi, ut ad Ecclesias confugientes; vui tare possent crimina, vel pondera debitorum, arceantur; nec ante suscipiantur, quam debita universa reddiderint, vel suerint, innocentia demonstrata, purgati.

Post hanc legem idem Honorius cum Theodosio anno CDXIV. generatim sanxit, (2) Nemini licere ad sacrosanchas Ecclesias confugientes abducere, ca conditione, ut., si quisquam contra banc legem venire tentasset, scirct se Ma-

jestatis crimine esse retinendum.

At anno CDXXXII. Theodofius ipfe una

<sup>(1)</sup> L. Judei. Cod. de his, qui ad Ecclef. (2) Eod, l. Fideli.

cum Valentiniano legem tulit, ut (1) servus, si iu Ecclesiam, altariave armatus irruerie, exinde protinus abstrabătur, vel continuo domino indicetur, eideonque mox abstrabendi copia non negetur; immo vero, si armorum staucia resistendi animum conceperit, abripiendi, extraendique, quibus id potest esficere, viribus, asque pugnando impune occidendi cadem lege domino facultatem sacit. Martianus vero Imperator ano CDLI. edita lege, (a) seditiones omnes, conclamationes, tumultum, & impetum in sacrosanstis Ecclesiis, & aliis venerabilibus locis, in quibus vota competit celebrari, omnino vetuit, ultimi supplicii pena proposita.

Et anno CDLXVI. Leo Imperator (3) lege decrevit per omnia loca valitura, excepta urbe Regia, in qua degens ipse, quoties usus exigeret, presentanca constituta preslavet; vullos penitus de sacrosantiis Ecolesis expelli, aut trabi, vel protrabi consugas: ne pro bis Epsscopes exigi, que ab ipsis debeantur; iis, qui boc molir aussi fuerint, capitali, & ultimi supplicii animadversione plessendis: sed, ipsis servata locis reverentia, vadari possint resuge, & judicium, quibus subjacent, sententis monori, atque corum arbitrio, sive per se, sive instructo solemaiter procuratore, in ejus judicis çujus pulssatur sententis.

<sup>(1)</sup> Eod. l. Si feruus ,

<sup>(2)</sup> Eod 1. Denunciamus .

<sup>(3)</sup> Eod. l. Prafents .

tentiis, examine respondere: Multis constitutis sanctionibus, ut creditores solvi possint a debitoribus ad Ecclesiam consustents. Servos autem, & colonos, familiares, sive libertos, & alias domesticas personas, vel conditioni subditas, si ad sacrosanta se loca contulerint, ubi remissome, venia, & sacramenti interventione securi int, ad locum statumque proprium reverti debere.

Justinianus denique ipse anno DXXXVI. veluti non minus justam & rectam, quam usu
receptam, sanctionem resert, & constituit (1)
Reque bomicidis, meque adulteris, neque Virginum raptoribus delinquentibus terminorum cautelam custodiendam; immo extrabendos, & supplicium eis inferendum: Cum templorum cautela, non nocentibus, sed lassis, detur a leggenon sit possibile, utrumque tueri cautela sacrorum locorum, & ladentem, & lasum. Plura
sunt notabilia, quæ ex hisce legibus maniseste
constant.

I. Ecclefiasticos Præsules iis temporibus ne cogitasse quidem ad officium suum pertinere, ut leges, aut constitutiones conderent de Ecclesarum immunitate; immo vero, cum certo scirent Principis esse sisse id statuere, ab eo leges accepisse. Huc accedit, quod anno CCCXCIX. Concilium, ut vocant, generale Africanum mistit Epigonium, & Vicentium, Episcopos, ad Ho-

<sup>(1)</sup> Auth. De mand, princ. coll. 3.

Honorium Cæsarem, qui simpliciter peterent, ut iis qui ad Ecclesias Africanas confugerent, licet delicta perpetrassent, ab iis non extrahe-

rentur.

II. De hac Ecclesiarum immunitate ne verbum quidem factum fuisse, non modo dum Romani Imperatores Idolorum cultores fuerunt; fed etiam centum annos postquam sibi Christianam Religionem induerunt, nullam omnino ejusdem immunitatis mentionem effe factam ; cum nulla hac de re lex reperiatur Constantini, aut aliorum Imperatorum, ufque ad Arcadium. Hujus autem rei certiffima cauffa haud longe quærenda est. Etenim , si Christi-fideles ea tempestate, prout omnibus conspicuum est, nulla ratione in Ecclesiis admittebant eos, qui cujusvis generis delicta publice admisssent, quanam ratione fieri potest, ut eosdem contra lictores , & Magistratus tuerentur in templis, a quibus perpetuo arcebantur? Id autem eo certius statuendum, quo Juris Canonici Consulti hisce temporibus pro certo constituunt, qui ab Ecclesiæ limitibus rejicitur, eumdem ad Ecclesiam confugere non posse. Clara est Historia, primam illam reorum, qui ad Ecclesiam consugiebant, protectionem non aliorum fuisse, quam Judzorum, ac infidelium, qui eo se recipie-bant, promittentes velle se Christianam religionem amplecti, cum eo nomine facile Cle-ricorum studium, qui Christianam pietatem auctam, atque amplificatam maxime vellent, in se converterent.

III. Ecclesiarum ipsam immunitatem initio fine ullo fundamento, immo, ut ajunt, de fa-Ho, in Christianam Rempublicam introductam fuisse: quamobrem prima illa Arcadii lex anno a Christo nato CCCXCVII. promulgata, non alio spectat, quam ut abusus de facto invecti tollantur. Nihil enim pro Ecclesiarum immunitate constituit, sed morem damnat, & antiquat, quo religionis specie Judzos Ecclesiastici viri tuebantur, ne solverent, quod deberent, & pro delictis non punirentur. Quod sane cuique admirationi esse non debet. Etenim anno CCCXCII., cum jam mala, ut fæpe fit, confuetudo invaluisset, ut etiam Fisci administratores Reipublicæ reditus in se converterent. & ad Ecclesias postea confugerent, lege sancitum est, (1) eos debitores Ecclesia se tueri non posfe: quod fi Episcopus, aut Clerici eos absconderent, solverent ipsi Reipublicæ debitum. Necessitas vero, qua Principes, impulsi, adeo gravem abusum latis legibus auferre debuerunt, clarius apparet ex eo, quod anno CCCXCVIII. iidem (2) Imperatores constituerunt, acrius etiam in Épiscopos invecti, cum Clerici, atque Monachi eo audaciæ progressi fuissent, ut reos etiam ob perpatrata facinora neci destinatos, Clericorum manu coacta, vi, & armis lictoribus eriperent. Cui sane rei justissima, eademque

<sup>(1)</sup> C. Theod. De his qui ad Eccl. 1. 1,

etiam severa lege obviam itum est.

IV. Severitatem illam perduellionis pænæ iis, qui Ecclesiarum immunitatem violassent injunctæ, non quidem in Magistratus, aut eos, qui Reipublicæ personam gerunt, sed in privatos intendere leges omnes. Id vero pro comperto habebit quilquis Romanorum mores, ac instituta meminerit; apud quos non cujusquam judicis lictores, nec ministri, reos ipsos, aut rei capitalis, aut debiti detinebant; sed creditoribus ipsis, aut iis, qui injuriam acceperant, reum obtorto collo in judicium trahere jus erat : quod cum in Ecclesiis etiam indecenter facerent, reofque vi, & impetu ab altaribus divellerent, & in jus raperent, in eos lata lex: nec alio fensu (1) a D. Gregorio Pont. Max. ejus nominis primo laudata est. Quod etiam clarius constat ex alia Martiani lege anno CCCCLI., qua de seditiosis, & turbantibus, ac tumultuosis, habetur fermo; non autem de iis, qui cum imperio, aut potestate sunt , quique publica auctoritate, & juris ordine utuntur; quibus non erat opus, ut Ecclesiarum honos, atque existimatio commendaretur, cum ad eam amplificandam plus æquo etiam proni viderentur ; fed erat potius necesse escitare ad justitiæ cultum, pietatis, ac religionis specie non deserendum. Quod lege ipsa Justiniani anno DXXXVI. factum est, dum sancitur, ne in atrocioribus

<sup>(1)</sup> Lib. 11. Epift: 12.

delictis reis ad Ecclesiam confugientibus immunitatem concederent.

V: Leonem Imperatorem anno DCCCLXVI. formam quidem, & rationem exteris præferibere, qua uti debeant, cum fervi, aut debitores ad Ecclesias confugiant: sed Civitatem ipsam Imperii caput excepisse, ex eo quod ipse præfens posset, prout res ipsa ferret, quicquid vellet statuere. Id vero clarissime ostendit Ecclesiasticis viris in re ancipiti, ac dubia, nullum omnino jus statuendi suisse, immo vero cun-

cta ad Principem fuisse relata.

Hæc omnia, ut leges ipfæ, & eorum fæculorum usus exactius intelligi possint, operæ pretium fore existimavi, ut explicarentur: iis enim decursis temporibus, cum ab Imperio multæ Christianæ Provinciæ se subtraxerint . & Imperatorum leges ratas non habuerint; uterentur vero Principes, atque barbaræ gentes, quæ novos erigebant ubique principatus, fimplicioribus atque rudioribus legibus, inter quas nulla de iis, qui ad Ecclesias confugiebant, quicquam statuebat; Ecclesiarum ipsi Præsules, quibus Principes potestatem facicbant, leges statuerunt, quas modo Canones vocant, de Ecclesiarum immunitate, prout quilibet ipforum, regioni, atque populis fibi commendatis conducere, atque convenire, arbitrabatur. Ex iis vero undecim in juris Pontificii corpus redactæ funt.

Statuit (1) Nicolaus Pont. Max. ejus nomi-

<sup>(1)</sup> C. 17. qu. 4. C. ficut antiquitus . I.

nis primus, ut Major Ecclesia per circuitum XL. passus babeat, Capellae vero, vel minores Ecclesia XXX.: Qui autem confinia earum confiningere tentaverit, aut personam bominis, vel bona ejus, inde subtraxerit, nist publicus latro querit, quousque emendet, & quod rapuerit reddat, excommunicetur.

Epistolæ pars sequitur, quæ Augustino Divo tribuitur: (1) ea vero Bonifacius Comes acerbe reprehenditur, eique communio interdicitur, quod bominem de Ecclesia rapuisse, eumdemquod bominem de Ecclesia rapuisse, eumdemquod

que ut restituat mandatur.

Decernit Capitulare, ut vocant, (a) Caroli Cæsaris, cognomento Magni, ut reum ad Ecclessiam confugientem nemo abstrabere audeat, neque inde donare ad penam, vel ad mortem, ut bonor Dei, & Sanctorum ejus conservetur; sed Rectores Ecclesiarum, pacem, & vitam, ac membra ejus, obtinere studeant: ca tamen ratione, ut legitime componat, quod inique secit.

Gelasius vero Romanus Pontisex Epiphanium Beneventanum Praesulem laudat, qui (3) Benenatum, & Maurum, ejussem civitatis municipes, sacra communione inalignos judicaverat, ex co quod Curialem suum in sanctuariis constitutum, relustantem, reclamantemque, violenter abstraxerant; quod etiam Pontisex ipse auctoritate sua consirmat.

L 4

Idem

<sup>(1)</sup> II. Eod. C. miner. (2) III. Eod. C. reum.

<sup>(3)</sup> IV. Eod. Cod. pater.

Idem quoque generatim statuens, ut Epifcopi eos, qui (1) Ecclesias violasse perhibentur, accessu earum judicent esse indignos.

Constituitur ulterius, si metuentes dominos samuli ad Ecclesse septa consugerint, (2) cosdem, cum de impunitate sacramentum domino delatum suerit, statim ad Dominum suum modis omnibus remeare debere: aut, si in pertinacia sorte persiterint, post sacramentum præstitum, reddi vel invoitos.

Quod etiam sequenti Capite videtur sanxisse: immo vero sanctionem ad innocentem tantumimodo servum coarctans redegit. (2) Etenim qui egressus e Barbarorum Bassisca sucrat sub bac conditione, ut, si actus suos fideliter & rasionabiliter allegaret, nibil circa eum prossus asperum durumque siere: cum ad singula queque ita convictus esset, ut os aperire non posset, & vera esse que objicerentur voce propria fateretur; cumdem statuit teneri custodia mancipatum:

Concilium Ilerdense decrevit, ut nullus Clericorum (4) Servum, aut discipulum suum sugie.tem ad Ecclessam extrahere audeat, vet stagellare prasumat: quod si secerit, donec digne pranieat, a loco, cui honorem non dedit, segregetur.

Tri-

<sup>(1)</sup> V. Eod. ad Episcopos.
(2) VI- Eod.C. mesuentes-

<sup>(2)</sup> VI- Eod.C. metuentes (3) VII, Eod. C. uxor.

<sup>(4)</sup> VIII. Eod. C. nullus.

Triburiense vero sanxit, (1) si quis sugientem servum sum, vel quem ipse persecutus suerit, de atrio Ecclesia, vel de porticibus Ecclesia adharentibus, per vim extracerit, eum pro immunitate nongentos solidos Episcopo componere, O publica poenitentia justo judicio Episcopi multiari debure.

Sed Toletanum in Hispania immunitatem confittuit, (2) eamque ad triginta passus in toto circuitu uniuscujusque Ecclesiæ amplisicavit; quad si quis violaveris & Ecclesiassica excommunicationi subjecit, & severitatis Regia sententiis; ea tamen conditione, ut, si suga talium evenerit, Sacerdoti quaerenda sit, aut damnorum sententia secundum electionem Principis bujusmodi Sacerdo-

tibus irroganda.

Concilium denique Aurelianense primum decrevit (3)] ut ab Ecclesse atrits, vel domo Episcopi reos abstrabere omnino non liceat; sed nec alteri consignare, nisi, ad Evangelia datis sacramentis, de morte, & debilitate, & omni pænarum genere sint securi: ita tainen ut ei, cui reus criminossu seurit, de statisfatione conveniat: Servus etiam, qui ad Ecclesiam consugerit pro qualibet culpa, si a Domino pro admisfa culpa sacramentum susceptit, statim ad servitium Domini sui redire cogatur.

Hi-

<sup>(1)</sup> IX. Eod. C. fi quis contuman.

<sup>(2)</sup> X Eod. C. definivit.

<sup>(3)</sup> XI. Eod. C. idem conflituimus.

Hisce in Constitutionibus multa sunt animadversione dignissima:

Primo, non effe in juris Canonici corpus redactas, temporis habita ratione; fed earum primam esse Îlerdensis Concilii ; anno DVII. postquam Hispaniæ a Romano Imperio se subtraxerant: quo factum est, ut Episcopi ii, qui certo sciebant, quantum sua se extenderet auctoritas, Ecclesiasticis tantum viris imperarent, cæteris non item; ut ex ipsomet Canone clarissimum, & cuique obvium est. (1) Sed centum post annis, ut Laicos etiam includerent, Reges rogarunt, ut ad Ecclesias confugientes, ob facri loci reverentiam, Regiæ folum pietati, & justitiæ committerentur: tandemque anno DCLXXXI. in ea Constitutione, quæ decima est ex iis, quæ fupra adductæ fuerunt, omnibus commune decretum fanxerunt; fed Regis confensu adhibito: quod in ejus Concilii libris particulariter expressum est his ipsis verbis : Confentiente gleriosissimo Domino Nostro Eringio Rege, boc sanslum Concilium definivit; licet in corpore Conciliorum scriptum sit solummodo, definivit sanctum Concilium; ijs sublatis verbis, quæ Regis confenfum oftendebant : quod maxime advertendum est. Secunda vero Constitutio, si temporum seriem inspexeris, est Aurehanensis Concilii, anno DXII., Clodoveo I., Francorum Rege : quod pariter Regis ipfius

<sup>(1)</sup> Tolet. 6. cap. 12.

fanctione factum, ejusque auctoritate confirmatum est. Quamobrem hæ leges etiam sunt
Principum, & Regum Laicorum, eorum jussu
sancitæ, & promulgatæ, licet inter Canones
positæ suerint, sicut etiam Canon ille ex Capitulari Caroli Magni sancitus suit in Redussione, quæ dicitur, trium Galliæ Statuum, cum
Principis confirmatione. Hinc maniseste patet
etiam post inclinatum Occidentis Imperium,
usque ad annum DCCCL. Ecclessarum immunitatem nullibi, nisi Laicorum Principum legibus innixam fuisse.

Secundo confiderandum est, ex iis Canonibus, quos supra retulimus, duos reo in Ecclesiam fugienti nullam afferre salutem, nisi ea conditione, ut erroribus, atque incommodis remedium adhibeatur, & iis, qui detrimentum, aut injuriam acceperint, fatisfiat. Res quidem magni ponderis, atque momenti, quamque adeo ex usu publico, & necessariam (1) D. Gregorius Pont. Max. judicavit: ut scilicet refugium ad Ecclesiam reo quidem prodesse possit; sed ita possit, ut nulli noceat omnino. Id vero ab eo, quod hisce temporibus Ecclesiastici viri sibi arrogant, mirum in modum distat: Etenim qui reos ad Ecclesias confugientes modo tuentur, nullam prorfus rationem habent aut eorum, qui injuriis affecti funt, aut publicæ tranquillitatis quam priscis temporibus adeo magni faciebant,

ut

<sup>(1)</sup> Lib. 1. Epift. 8.

ut Canone Toletano, qui ex iis superius allatis decimus est, statutum suerit: si reus in Ecclesia tutus, ab ea sugerit, neque, ut supra dictum est, saissecerit, dannorum sententiam secundum elestionem Principis Sacerdotibus irrogandum: licet Glossa, ut moris est, Textui contraria, declaret Principis, id est, Judicis Ecclesiassici: quod sine ingenti risu nemo certe sanz mentis legere potest.

Tertio notandum est, ex iissem Canonibus quinque excommunicationis penam statuere; sed nullum omnino eam irrogare, ut ajunt, ipso sasto, ut, selicet, reo avulso ab Ecclesa, sit

nullum omnino eam irrogare, ut ajunt, ipso fasto, ut, seilicet, reo avuso ab Ecclesia, sit illico, qui eum extraxerit, diris devotus, & Christi-sidelium communione privatus. Sed sunt Canones, ut vocant, ferendæ fententiæ: ut, postquam reus extractus suerit, debeat Prælatus monere; & niss suerit restitutus, aut justa detinendi causa allata, tunc demum possit ad excommunicationis sententiam ferendam accedere.

Quarto considerandum est, Epistolam Augustini nomine allatam, ejustem certe non este; sicut etiam 15. aliæ, quæ Sancti illius nomine seruntur ad Bonisacium Comitem conseriptæ, & Bonisacii ad Aŭgustinum, cujusvis potius, quam corum, este possibut. Id vero cum ipsa scribendi ratio satis superque demonstrat; tum multo magis verba illa, Spestabilis, & Magnistis, honoris causa Comiti tributa, ab ejus tempestatis consuetudine longe remota, nec ab ipsomet Augustino unquam adhibita iis in litteris, quas ad eumdem Comitem ipse perscriptit: in qui-

quibus etiam quam maxima Divus ille vir agit cum modeltia, non autem fuperbe, & arroganter, atque imperiole, prout Sycophanta, quisquis ille, fcribere voluir. Quod vero multo magis earum falfitatem vel cœco demonstrat, Bonifacius Comes nunquam Hipponam incoluit Divi Augustini civitatem; ut fieri omnino non possiti id unquam accidiste, quod spuriæ narrant litteræ: Habussise Comitem ibi domicilium, atque familiam.

Quinto notandum est, neminem profus corum Canonum diversitatem mirari debere. Eterim cum a Conciliis, & Regnorum Prelatis statuti fuerint, quilibet eorum, prout sibi, atque regionibus suis conducere visum est, Canones constituit. Cum itaque variaz regiones diversas etiam leges requirerent, prout homines plus, minusve ad delicta propensi erant, unusquisque proprias leges ad regionis sua mores adaptavit. Hi vero Canones omnes ante annum a Christo nato MCC. promulgati sunt; deinceps vero Romanorum Pontificum Decretales, quas vocant, sequentur.

Innocentius, ejus nominis Tertius, Pontifex, (I) rem potius jam conflitutam referens,
quam novum aliquod jus flatuens, duas hominum conditiones affert juxta facrorum flatuta
Canonum, O traditiones legum Crvilium, qua
ad Ecclefiam confugere, ibique se tueri possunt.

Qu

<sup>(1)</sup> De imm, Eccl. C. inter alia.

Qui, scilicet, statu liber, facinus aliquod per patravit; & fervus, qui a domino fugit . 5: liber, quantumque gravia maleficia perpatraverit, non effe violenter ab Ecclesiis extrabendum statuit; nec eumdem damnari debere ad mortem , vel ad pænam; sed Restores Ecclesiarum sibi obtinere debere membra , O vitam : super boc tamen, quod inique fecit, effe alias legitime puniendum. Tria tamen scelestorum genera excipit : publicos larrones, nocturnos agrorum depopulatores, & qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsidet aggressionis insidiis; qui ab Ecclesia extrabi possunt. Si vero servus ad Ecclesiam confugerit, postquam de impunitate sua Dominus ejus Clericis juramentum præstiterit, ad servitium Domini sui redire compellitur etiam invitus: alioquin a Domino poterit occupari .

Gregorius autem, ejusdem nominis (1) Nonus, Pontifex, declaravit, Ecclesie, in qua divina mysteria celebrantur, licet adhue non extiterit consecrata, nullo jure privilegium immuni-

tatis adimi.

Idemque addidit; cum nonnulli, impunitatem fuorum excessum per desensionem (2) Ecclesie obtinere sperantes, bomicidia, O mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, vol earum cometeriis committere non vereantur; que nisi per Ecclesiam, ad quam resugiums, crederent se desensiam.

<sup>(1)</sup> Eod. C. Ecclefia .

<sup>(2)</sup> Eod. C. immunisaten.

di, nullatenus fuerant commissuri; tales non debere gaudere privilegio, quo faciunt se indignos.

Hisce Joannes, ejus nominis XXII., Pontifex Romanus, adjunxit etiam, (1) Hereticos

sese Ecclesiis tueri non posse.

Nec aliæ in medium afferri possunt leges, quibus Ecclesiarum immunitas innitatut. Hæ vero ornnes adeo claræ sunt, adeoque saciles, ut, si in judiciis, atque Praxi sincere, & prout verba exprimunt, adhiberentur, nihil omnino difficultatis superesset. At cum Jurisconsultorum opinionibus. & interpretationibus ad diversa protrahantur, de his etiam, caussique unde tot Scriptorum sententiæ originem duxere, figillatim dicendum est.

### C A P. II.

De variis Scriptorum opinionibus circa Ecclesiarum immunitatem, & earum causis.

Anta profecto est sententiarum varietas inter Jurisperitos, qui de Ecclesarum immunitate hactenus scripserunt, iisdemque legibus innituntur, ut sine dubio affirmari possit, nullam omnino hac de re quæstionem proponi, aut Casum accidere, in quibus in utramque partem res terminari non valeat, atque adeo Doctorem aliquem testem, & auctorem laudare. Ex iis tamen non pauci sunt, qui non modo excustatorem.

<sup>(1)</sup> Eftravag.

nem promereri, sed commiserationem etiam commovere debent; librifque vulgatis, non Auctoribus, nota quælibet inurenda. Etenim sicuti in rebus aliis quæ Ecclesiasticam, aut sœcularem jurisdictionem attingunt, sic etiam in hac ip(a, novissimæ impressiones cum antiquis non conveniunt; fed, quæcumque Principum jus, & auctoritatem promoverent, ablata fuerunt; & fæpius negativa particula, ut Grammatici loquuntur, addita, vel deleta, miscellos libros, vel invitos, & contra Scriptoris mentem pro Correctoris arbitrio loqui coegerunt . Id vero non modo ex librorum ipforum variis impressionibus invicem collatis manifesto deprehenditur : fed Indicibus folummodo Expurgatoriis inspectis, quibus facile singula, quæ immutata sunt, uno aspectu videri possunt . Quare , ut in re tam dubia rectam , tutamque viam amplecti liceat, statuendum est ante omnia, quasnam rejicere debeamus, quasve sequi Doctorum interpretationes . Id vero facillime cognosci poterit , si veram illam , & germanam causam , ex qua opinionum varietas exorta est, animadverterimus. Hæc vero est, quia noluerunt Doctores intra legum ipsarum, & canonum verba fuas opiniones, & dicta continere; immo vero amplificationibus, & exceptionibus, quas fallentias dicunt , eas adaptarunt , prout æquitati conveniri existimaverunt . Qua de causa in nullam debent reprehensionem incurrere: omnes enim nihil antiquius habuerunt, quam ut communem illam, atque disputationibus cunctis necessariam regulam juris servarent, qua statuitur: si juris ipsius dispositio benesicium alterius, pramiumve respiciat, sitque savorabilis, legum arerba, licet pressa, atque stricta, ampliscanda, atque extendenda esse: sit vero panarum, atque rizoris rationem babet, sitque invoidosa, quam odiosam appellant, voces eassem legum, quamvis latius, & uberius loquamur, presse tamen, strictimque, quatenus jus patitur, ex-

plicandas effe.

Quæ certe regula naturæ maxime consona conveniensque apparet. Etenim, sicut rerum humanarum fapientes considerant, actiones omnes funt singulares; nec ulla ratione fieri potest, ut duæ qualibet ex parte fint inter se similes , atque omnino pares: quo fit, ut fingulæ propria indigeant regula: lex vero, quæ uti regula quædam universalis omnino constituenda est, necel. fario ob id ipsum, quod universalis est, manca quodammodo sit , & imperfecta, aut comprehendens, quæ excipere, aut excipiens, quæ comprehendere deberct. Quamobrem necessaria omnino videtur benigna quædam interpretatio, quæ legem dirigat, & ad æquitatem request. Hinc vero proficifcitur, ut si æquitas amplior videatur, quam legis verba, hac debeant amplificari, quantum æquitas ipsa postulat. At si lex eadem verbis extra æquitatis fines , & limites egrediatur, æquum maxime est, ut interpretationibus intra eos coerceatur . Ut si lege lata pœna imposita fuerit iis, qui Dei optimi maximi nomen fanctiffimum maledictis, probrifque Vol.V. M

proscindant, cum res ipsa, de qua decernitur, pietas, scilicet, in Deum, maxime favorabilis existat; justa interpretatione nomen etiam facratissimae Virginis, ejus matris, atque Sanctorum omnium extenditur, Quod si lex altera excipiat, qui motu quodam animi violento percitus, atque ira præceps, & surens, verba protulerit ignominiola in Deum ipsum; hoc invidiosum est, nec de quavis ira intelligendum sed justa interpretatione ad eam tantummodo redigendum, quæ celeri, atque inevitabili impetut sertur, mentisque & rationis usum ita impedit, ut quid homo sibi velit, quidve dicat,

aut faciat, omnino nescire possit,

Quod vero spectat ad Ecclesiarum immunitatem, nonnulli cum animadverterent eam non alia ratione constitutam esse, quam ob reverentiam in locum Deo sacrum, & ex eo ad ipfius Dei maximi honorem, & cultum pertinere; hujus præcipue rationem habuerunt; que veluți æquitatis regulam statuentes, cui legum verba adaptari debeant, cetera cuncta suique deque duxerunt. Cumque nullus omnino reperiri possit honor, quo multo major Deo tribui non debeat, interpretati funt eamdem pariter reverentiam tribuendam esse non solum Deo facris locis, sed omnibus etiam, quæ iis adhærcant ; iisque cunctis habendam esse, quantam maximam animus capere potest, vel justitia ipsa suas sibi res habere justa; atque, ut ajunt, quibuscumque pravorum hominum oppressionibus toleratis, ut immunitatis honos iis ils omnibus locis religiose concedatur, quæ Ecclesiarum speciem aliquam quomodolibet referre possint . Hisce vero, quasi fundamentis, positis, leges, & Canones omnes de Ecclesiis decernentes, ad ea cuncta protulerunt, quæ Cometeria, Monasteria, Oratoria, Sacella, Hospitalia vocant', seu quovis alio nomine censeantur ea . in quibus pietatis opus aliquod peragi videatur. Ubi vero leges ipiæ, & Canones Ecclesiis immunitatem concesserunt iis tantum in rebus, quæ vel commiserationem movere, vel justa desendi excusatione possint; idque honestis, ac tolerabilibus conditionibus ; iildem amplificare , atque dilatare rem totam ita voluerunt, ut enormia quæque, & gravissima facinora comprehen-derent: quod si, ratione coacti, aliquid exceperint, justitiæ tamen, atque judicibus ipsis eas imposuerunt conditiones, ut, iis observatis, fieri nunquam omnino possit, ut debitum justitia finem obtinere, vixque nomen fuum, aut ne vix quidem retinere possit : quodque caput est, non modo perpetrata facinora, atque deli-Sta , Ecclesiarum immunitate inulta , impunitaque remanerent; sed novis etiam, iisdemque enormibus criminibus aditus tutifsimus aperitur; ut qui jam commisssent, fecuri in utramvis aurem dormire facile poffent; & qui admittere vellent; facilitate allecti , & securitate invitati, nihil prorsus tutum, aut a crimine vacuum relinquerent . Id enim inter cetera Doctores affirmare ausi funt , Principes neque sententia damnare, neque habere quastio-M 2

nem posse contra eos, qui ad Ecclesiam consugerunt, neque dum inibi permaneant, nec postquam ab ea discesserint. quodque risum magis, & stomachum moveat, statuerunt Ecclesiam ipfam teneri ad alimenta scelestis hominibus prastanda, dum ad eam consugientes ibi resident.

Alii Doctores contra existimarunt justitiam, atque delictorum penam, publicæque tranquilitatis conservationem magis esse Deo maximo gratam, quam Ecclesiarum immunitatem: idque veluti æquitatis sundamentum inspicientes, legum verbis, ut ipsa rem quamque notant, acceptis, non permittunt, ut leges, & canones ad alia loça pertrahantur præter ea, quorum sigillatim mentio facta fuerit; Ecclesias, scilicet, ipsas, quæ reapse, non autem nomine tantum, Ecclesia funt. His enim temporibus tanta est ubique locorum frequentia, quæ pietati alicui mancipata videntur, ut, si omnia comprehenderentur, jam quæcumque incolimus, Ecclesiasticæ immunitatis privilegio donata essent.

Et quoniam gravium delictorum exceptio, in quibus nulla conceditur immunitas, spectare justitiam videtur, quam æquitatis regulam statuerunt, exceptiones illas aut iisdem rationibus, sut etiam firmioribus, & validioribus ad alia facinorum genera extenderunt, quæ a legibus, & canonibus minime nominantur, idque tam ample, ut nihil immunitas tueri possit, nisi ea, quæ mifericordiam merentur, prout etiam antiquorum suisse videtur sententia. Factum est etiam, ut Doctores aliqui, cum, veluti juris,

& aquitatis regulam, modo hanc, modo illam ex iis, quæ diximus, fumpfissent, varie loquuti funt, atque a semetipsis non semel desciverint; alii vero nescientes, cuinam præcipue ex iisdem regulis adhærescere debeant, adeo confuse, & obscure præscripserint, ut nihil omnino ex eorum scriptis elici possit ; alii vero doctrinam sibimet repugnantem habere visi fuerint, ex eo quod ii, qui eorum libros, prout ipsis conducere visum est, interpolarunt, non mutaverint omnia: quamobrem alibi finceræ, atque germanæ Scriptorum opinionis vestigia permanent ; alibi vero eorum verba , & sententiæ dumtaxat apparent, qui Auctorum mentem detorquere prave voluerunt; ut Doctores sapius fibimetiplis contrarii, & inconstantes, atque volubiles aliorum culpa existimentur.

Igitur qui velit ex Doctorum lectione fructum colligere, facileque flatuere, quid ipfe judicare debeat, atque adeo in praxi executioni mandare, necesse est, ut ante omnia certo sciat, quanam ex iis duabus regulis norma esse debeant, qua opiniones examinare, & actiones instituere, ac dirigere valeant. Id vero cum tanti ponderis, atque momenti existat, quanti unusquisque facillime cognoscere potest, operas praxium ess, ut exacte de ipso tractenus.

#### · C A P. III.

Quanam aquitatis norma in judiciis, & praxi sequenda sit

HOmines cunctos ad honorem, & gloriam Dei Optimi Maximi non res omnes modo sed etiam sanguinem, & vitam profundere debere, adeo notum, naturaque legibus in omnium animis inscriptum est, ut nihil magis nobis autem Christisidelibus ipsa quoque fide, ac Religione certissimum; sicuti pariter clarum est nobis, ac minime ambiguum, duo esse honorum genera, quæ Deo tribuuntur : Alterum eadem ipsa ratione tribuitur, quam Deus ipse nobis constituit; quamque à nobis se exigere declaravit. Alterum vero ea forma, qua nos ipsi honorem habendum existimamus. Statuit igitur sacrosancta Ecclesia unumquemque utrifque teneri; sed primis; divinis, scilicet, præceptis multo magis quod li aliquando eveniret, prout rerum humanarum conditio fert, ut non possemus utraque simul integre præstare, iis exacte parere debemus, quæ Deus mandavit, omissis, que pendent a nostra voluntate; si impedimento sint, quominus divina præcepta exequi possimus. Cum enim divinum præceptum foret Mosaica lege firmatum : Parentibus opem ferendam; cumque ex hominum pietate sponte inductum fuisset, templo maxima dona

elargiri, Christus Jesus, Deus noster, reprehendit acerrime Pharifæos, qui templo munera offerre, quam Genitoribus auxilium ferre, atque subvenire; impensius laudabant : eamque divino illo, atque fanctifsimo ore caufam adduxit, quod, scilicet, hoc divinum, illud vero humanum præceptum effet; fuosque docuit fideles nulla effe ratione laudanda munera, quæ templo tribuuntur, si impedimento sint, quominus Parentibus auxiliari possimus, prout Deus ipse bræcepit. Id vero ad ea quæ nunc agimus mirum in modum conducere, atque accomodari posse manifesto constat . Exploratum siquidem est justitiam diserte, atque expresse a Deo pracipi, eaque Deum summum honorem sibi haberi declaraffe : quæ si justitia desit, Principibus ipsis ob id , atque Regibus regna, & imperia auferenda, atque in alios transferenda docet : cujus doctrinæ innumeros possem sacrarum litterarum locos testes laudare. Certum pariter est, Ecclesiarum immunitatem ob innocentium securitatem, & corum, qui justam aliquam erroris excusationem afferre possent, institutam fuiffe Principum legibus, & Ecclesiasticis constitutionibus sancitam ob reverentiam, qua profequi decet locum illum Deo facrum, non ut Ecclesiæ ex orationis domibus, scelerum omnium receptacula, & latronum spelunca fierent. Ex his omnibus consequens est necessario, ut justitiæ habenda ratio, eaque veluti norma, & regula spectanda sit, qua legum o-M 4

mnium de Ecclesiastica immunitate sententia. & verba tanquam trutina ponderanda fint; legesque omnes, & constitutiones ita interpretentur, ut nulla ratione Justitiæ obesse, aut impedimento quomodolibet effe poffint . Quoniam justitia, ut diximus, honor est in Deum, ab ipso Deo nobis præceptus, & procul dubio semper optimus; Ecclesiarum vero immunitas honor est, quem homines sponte, ac fine ulla divina præceptione, Deo tribuunt : quique, nisi prout maxime decet, adhibeatur, Ecclesiam ipfam non honore, sed ignominia quam maxima afficit , latronumque Speluncam reddit , & fcelestorum hominum infame Afylum. Hæc vero cuncta clarius oftendit quod ait Jeremias Propheta, dum populum reprehendit, qui externis hisce reverentiæ significationibus erga Dei templum plus æquo fidebat; eumque monet, ne hac fiducia niteretur, sed in Deo spem proponeret, qui in genus hominum quodlibet justitiam exerceret .

Quam obrem rationi maxime consentaneum, tutum, atque optimis innixum fundamentis est eorum consilium, atque sententia, qui facrorum locorum immunitatem tuentur quidem, sed intra certos limites, ne justitia pereat, adeo necessaria ad publicam tranquillitatem conservandam, tollendasque injurias, & detrimenta, quæ privatis inseruntur. Et in quolibet eventu poterit sane vere pius, & Christianus judex, si contrarias Jurisconsultorum opiniones inspexerit, id in praxi

faciendum statuere, quod Ecclesiarum immunitati faveat, ea tamen ratione, ne justitiam opprimat.

Quilibet autem, qui mentis aciem intendere voluerit, clare cognoscet hanc esse rationem, qua cunctæ tolli possint offensiones, & mala, quæ originem traxerunt ab ipfa varietate non opinionum magis, quam privatarum rationum. Quod, ut quivis facilius possit perspicere, afferam quid hac in re Juris Consulti statuendum censuerint, quodque rei optimæ juxta atque necessariæ utilitatem aliquam afferre possit. Ubi vero cuncti in eamdem opinionem non convenient, Auctorum nomina, qui sententiam æquiorem probaverunt, adscribam; eorumque tantummodo mentionem faciam, qui clarioris, & celebrioris funt nominis, & existimationis: Sæpius Episcopum Covarruviam testem laudabo, tum quia Præsul Hispanus est, qui Tridentino Concilio interfuit; tum etiam quia doctrina, probitate, & pietate maxime clarus ab omnibus, & conspicuus habetur: Sapius Prosperum Farinacium, qui dum Romæ vixit, Advocatus primo, mox Auditoris Locum tenens, & Fisci denique Patronus, etiam fub hoc ipfo Paulo V. Pontifice. Ad oram vero extremam libri, ut Docti Viri Transalpini solent, loca adnotabo, ut, si quis e Consiliariis tuis, & Juris-Consultis introspicere cupiat, facilius cuncta & invenire, & intelligere possit. Omnis autem hæc dispositio facillime ad tria capita redigi poterit:

Primum : Quænam fint ea facra loca, quæ ad

fe confugientes tueantur.

Secundum: Quanam personarum conditio, & quoddam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit:

Tertium: Quanam ratione a facris locis extrahi debeant ii, qui eifdem tegi adversus justi-

tiam poffunt .

### C A P. ÍV.

Quanam Sacra loca ad se confugientes tueantur .

Ud attinet ad primum caput; certum est ex legum ipsarum; & Canonum, quos supra adduximus, lectione; tria locorum generacomprehendi; Ecclesiam, scilicet: Quæ Ecclesia adhærent; seu solum suerit ædificiis omnibus vacuum, seu domibus tectum; ad XL. passuum spatium; si Ecclesia Metropolitana suerit; XXX. vero, si eo titulo insignita non sit: Episcopi domum. Nec aliud est, de quo mentio iis in legibus, & Canonibus sacta sit.

Ecclesia nomine statuunt unanimes Doctores omnes Oratoria non comprehendi, quamquam in eis aliquando res sacra siat; aut ea, quæ in privatorum domibus, & in Collegiis laicorum, quas vulgo confraternitates vocant, ædificantur, quasque domini diruere, atque mutare pro voluntatis arbitrio facile possunt. Neque omitti debet, immo attenta cura animadverti, quod Epi-

Episcopus Covarruvias hac de re dikerit, (1) Hisce, videlicet, temporibus occurrendum maxime esse corum temeritati; qui Ecclessarum immunitate confisi; quodcumque delistum perpetrare audent. Et ob id quibusdam in Civitatibus holunt Ecclessastic Præsules quamcumque Ecclessam immunitatis jus obtinere, sed east antummodo, quæ continuis temporibus sanetismum Eucharistiæ facramentum habent: Ubi tamen Præsules hac justa moderatione non utuntur, Ecclessarum nomine censentur quæcumque sunt certo; ac perpetuo divino cultui dicatæ.

De fitu qui adhæret Ecclesiæ XL. aut XXX. passuum spatio, ejustem immunitatem Ecclesiis, quæ sunt intra Civitatis, vel Castrorum mænia, haud convenire certifssimm est. (2) Hac enim de re Canon expresse statut, & Doctores consentientes loquuntur; nec ulla potest exoriri dubitatio. immo vero non desunt, qui id etiam extra Urbes omnibus negent, cum dicant ejusmodi jus vel nunquam usu obtinusse, vel certe consetudini; si qua situt, derogatum esse. Causa vero, cur in civitate concludant omnes spatium illud nullam prorsus habere immunitatem; licet aliquis existimet ob justitima fic-

<sup>(1)</sup> Covarvius 1, 2, var. ê, 20. (2) 17. q. 4. c. quifquis, Igness 1. i. n. 38, d. Ad Silla. Archid. c. quifquis 17. q. 4. Renig- De imm. S.-Clarus q. 30. Declausu 1, 6. c. 25, 5. g. Oldred. Conf. d. Alter. Conf. 145. Farin. é. 26, f. 1.2/crow. é. 29, 25.

fieri, cum tot fint in Civitatibus Ecclefiæ, adeoque frequentes, ut universa Civitas immunis essett, justitizaque vis ipsa irrita; longe tamen alia videtur extitisse nonnullis, qui assimmant eam suisse causam, quod, (r) cum alio Canone statutum sit, qui sacro in loco peccat, eum facri cujussibet loci immunitate desendere se haud posse; ideo, si XL. passum spatium sacrum essett, qui sacriaus aliquod in eo perpetrarent, iidem nullibi, ob Ecclessarum frequentiam, sese sucmique ea suerit causa, parvi refert, cum illud exploratum omnino sit, in Civitatibus, & Castris nullam hujuscemodi spatiis immunitatem concedi.

Hinc etiam constituitur, quod solet sepius accidere, an scilicet listores possint eum, qui ad Ecclesiam consugerit, & clausis jam ostiis adhæserit, ab iisldem divellere. Cum enim, quæ Ecclesiæ in civitatibus, & castris sinitima sunt, nihil habeant immunitatis, reliquum est, ut ea tantum, quæ interius sunt, immunitate reos protegant: quam ob rem, qui parietibus, aut valvis, aut etiam techo innititur, nulla desenditur sacrarum ædium immunitate. Nihilque interest inter parietes, & ostium clausum, cum pariter utraque sint extra Ecclesiam; immo propior est Aræ proximus eidem paries, quam

<sup>(1)</sup> C. immunicatem de immunicate.

Ecclesiæ janua. Quare, si quando de ostio sa-Eta sit mentio, dum de Ecclesiarum immunitate agitur, de iis Ecclesiis tantum sermo est, quæ extra civitatis , & castrorum mænia pofitæ, immunitatem ad XL. passuum spatium

porrigunt.

Quod vero attinet ad Episcopi domum, non conveniunt inter se Doctores : multi namque ex eorum numero animadvertunt alio Canone statutum esse, ut Episcopus domum fuam Ecclesiæ (1) proximam, & adhærentem habeat . Quare necessario intra XL. passuum spatium esset; & pro certo constituunt Episcopi domum , si longius ab Ecclesia distet, nullam omnino immunitatem obtinere. Cum vero spatium XL. passuum in civitatibus, & castris non habeat locum, consequens est, ut Episcopi domus nullam pariter immunitatem habere possit .

De cœmetetiis vero, Hospitalibus, & Conclavibus, ubi Fratres dormiunt, ne verbum quidem lex ulla fecit. Canonista tantummodo, quos ignorantia sæpe, aut ambitio transversos rapit, Ecclesiarum nomen amplificare, atque ad hæc etiam pertrahere voluerunt, plurimis tamen conditionibus, iisdemque adeo variis, ac inter se repugnantibus, ut vix duo con-

<sup>(1)</sup> Oldrad. Conf. 55. Glof. c. id conflitutum 17 9. 4. Clarus. queft. 30. Decian. lib. 6. n 29. 5. 14. Farin. q. 26. n. 38. Covar. Var. 1, 2. c. 20. n. 5.

conveniant. Ex eorum autem sententiis confuetudo diversa industa est, prout illi plus, minusve austoritatis habuerunt, & hujusmodi locorum, aut etiam delictorum numerus exigere videbatur. Quo sit, ut sicuti de iis locis nihil omnino legibus sancitum est, sed consuetu dine tantum, atque interpretatione eorum immunitas introdusta, ita ubi contraria est consuetudo, eadem a quocumque judice servari debeat citra ullam errandi formidinem.

### CAP. V.

Quanam Personarum conditio, & quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

Est omnium certiffima fententia, qui in loco facro deliquerit, (1) licet leve delictum, nec atrox facinus fuerit, eum tamen facro eodem loco non defendi; immo vero & ibidem, & quocumque alio facro loco fifti a litoribus, & in carcerne trudi posse: Cum æquum nullo modo fit, ut Ecclesia eos tueatur, qui in ea peccantes, injurias eidem intulerunt; (2)

(1) C. immunitatem . De immunitate .

<sup>(2)</sup> Oftienf. c. fin. de imm. Ecct. Abbas ibid. Tolof.dec. All. Farin. cap. 28. nun., 52. & 66. 64. Clar., qu. 30. Covaruo. Var. lib. 2. cap. 20. 5. 18. Novar. 25. 2. 18. Decian. l. 6. c. 26. n. 1. Mofilien. in fimm. Jo: let Vifee. de im. 5. 65. Confer. Canf. 20. Feller. princ. c. mille num. 30. Feunac. c. 28. num. 64. Cevar. Var. 1. 2. c. 20. 5. 18.

pec Ecclesiæ ceteræ defendant ejusmodi reum , cum omnes unum, idemque fint ob earum in Christum Jesum conjunctionem. Quod clarum, atque certum est, ut supervacaneum

omnino fuerit pluribus confirmare.

Hinc etiam illud confequitur, ut eadem Ecclesiarum immunitas nullo modo protegat eum, qui vetita legibus arma in Ecclesiam detulerit; ea namque deferre peccatum est, quique ea in Ecclesiam defert, in Ecclesia peccat : quo fit, ut in ea a lictoribus vinciri possit, & in quolibet alio facro loco. Quod ob publicam tranquillitatem judicarunt Doctores, figillatim monendum, & animadvertendum effe.

Fures etiam, qui aut in Ecclesia furtum fecerint, aut cum re ablata in ipsam confugerint, ex eo quod in Ecclesia peccant, ab eadem divelli queunt .

Possunt itidem ii a sacris locis abstrahi, qui in Ecclesia crimina tractare audent, que sponfionum vocant, aut quodvis aliud negotii genus legibus prohibitum, ex eo quod in ipfa delinquunt . De sponsionibus vero præcipue adest etiam Xysti V, Pont. Max, declaratio, huic rationi, veluti fundamento, innixa,

Nec differt, an delictum totum in Ecclesia perpetratum fit , an quod extra Ecclesiam initium habuerit, in ipla finem, vel etiam contra. Pariter namque Ecclesia nec eum tegit, qui stans in sacro loco, aut extra eum, hominem in Ecclessa existentem interficit: nec eum, qui cum sit ipse in Ecclesia, aut bellico tormento, aut sagitgitta, aut missibus aliis alterum interficit, qui extra facrum locum fuerit. Hac igitur certa . atque clarissima enunciatione, abstrahendi a quavis Ecclesia, & sacro loco cujusvis generis reos, quamplurimæ dubitationes e medio ablatæ videntur. Etenim qui diligentius attendere voluerit, cognoscet sicarios omnes, qui ad Ecclesias confugiunt, arma secum ferre, atque habere, legibus etiam vetita, ut adversus justitiam ipsam, si res ita ferat, sese tueri possint. Quare ii omnes Ecclesiarum immunitate uti nequeunt, & in quolibet sacro loco prehendi; licet aliæ rationes non occurrerent in id ipsum.

Statutum etiam expressis verbis Canonis est, eos immunitatis privilegio protegi minime pos-fe (1); qui delicta commiserint ea spe, atque confilio, ut facro fe loco tueantur. Siquidem Ecclesiarum auxilio uti debemus, ut peccatorum veniam consequamur, qua jam admisimus; non ut nova facinora perpetrare tuto valeamus : quod etiam nullam habet omnino difficultatem .

Verum enim vere, cum hominum mentes, atque consilia sint ab oculis omnium remota, atque penitus abdita, non possumns, nisi conjecturis decernere, an reus delictum admiferit (2) fpe excitatus ad Ecclesiam confugiendi. Docto-

(1) C. immunitate . De imm. Ecclef.

<sup>(2)</sup> Alciat. pref. 31. 11. 16. Meno, pref. 10. f. 16. Ancafan. de imm. c. fin. Navar. in Man. c. 25. n. 21. Mortje. l. 12. f. 25. Farin. C. 28. f. 26. Guid. Pap. d. 22.

res vero dicunt, qui, statim ut facinus perpetravit, ad Ecclesiam fugit, eumdem eo consilio perpetrasse, ut eo confugeret, statuendum esse. Et certe qui jam statutum, atque decretum habet, ut facinus committat, necessario statuendum videtur, eumdem etiam cogitaffe, non folum quanam ratione illud possit admittere; sed multo magis, quonam fugere debeat, ut sese tueatur : Sicut etiam qui de improviso in errorem incidit, ficut nunquam antea de facinore cogitavit, ita quoque affirmandum est ne de refugio quidem cogitasse. Quare, quotiescumque consilium, atque deliberatio delictum præverterit, & reus ad Ecclesiam confugerit, id consulto factum; ideoque loci sacri immunitate defendi non posse certissimi juris est. At quoniam de conjecturis agitur, utrum impetu quodam, & perturbatione; an potius consulto, & cogitato perpetratum delictum fuerit, Judicem ipsum prudenter, atque ex animi sententia cognoscere oportebit.

Hæc autem immunitatis exceptio, quæ reum excludit, cogitato, & confulto ad Ecclefias & facra loca confugientem, quodcumque delicit

genus amplectitur generatim.

Quod vero fingillatim ad homicidia pertinet, frequentius delicti genus, eum non tegi ab Ecclefia, qui affaffinium, ut vocant, commifit, certiffimi juris est; nec Scriptor est, qui diffentiat. Etenim justa canonis severitate in (1) Vol.V. N

<sup>(1)</sup> C. I. de Aym. in 6.

Lugdunensi generali Concilio idipsum fuit diserte decretum, Veritas tamen est ante CCCLXXVI. circiter annos, cum canon ille latus fuit , affassinos extitisse quosdam Mahometana persuafionis populos, qui ficarios fe profitebantur; atque corum caula canon statutus fuit . Postea vero, cum Doctorum omnium interpretatione, tum etiam usu, atque adeo communi omnium locorum praxi, assassinorum nomine designantur hodie quicumque, pacto pretio & mercede, ad necandum hominem immittuntur. Nec aliquis est qui dubitet , non minus cum qui mittit , quam qui mittitur , exhibito , aut pacto pretio, ab Ecclesiarum immunitate arceri, nec ea defendi posse. Quod ab eodem canone statuitur, atque usu ipso receptum est, non modo cum homicidium perfectum fuit : fed etiam quando tentatum fuit, licet minime succesferit .

Is quoque, qui infidiis, & proditorie hominem interimit, non poteft a loco facro defendii infidiæ vero vocantur quæcumque artes, quibus hominem ita aggrediuntur, ut incautus, & incogitans opprimatur, (1) fuiquemet defendendi ratio quomodolibet impediatur. Qua de re cum canon clare decernat, (2) nullus eft, qui ambinos

(1) C. I. de Homicid.

<sup>(2)</sup> Igmus I. 1. d. ad Sill, Novor. man. cap. 25. f.21. Plac. Epis. Delic. c. 21. Coffan. Conf. Pragm. v. 1. 8. 25. Eber. Dec. 109. m. 7. Aenig. fol. 1. Covar. Var. I. 2. c. 20. m. 7. Faun. I. 28. 5. 25. Guid. Pop. dec. 121. Eber. 109. Alciai. art. 3. Pefumpt. 23. Jofepb: Lud. Dec. 16. m. 31. Clarus gu. 30 Ebrellus ad Bolac.

gat: quare qui venenum exhibuerit. cum homicidii genus infidiofum exifiat, immunitate Ecclefiarum uti non poteft. Et cuncta fere homicidia, quæ confulto fiunt, qui recte animadverterit, infidiis quibufdam innexa reperiet. Id vero non folum in homicidio perfecto, sed etiam in tentato locum habet.

Non adeo communis est omnium opinio, homicidas quoscumque, qui cogitato facinus perpetraverint fine infidiis, fed confulto, immunitate Ecclesiarum uti non posse: est tamen multorum Doctorum sententia, eorumdemque valde celebrium, & qui primas obtinent. Quamobrem, ob eorum & numerum, & conditionem, amplecti eam possumus absque ullo erroris timore. vero funt Guido Papa, Nicolaus Boërius, Andreas Alciatus, Joseph Ludovicus, Julius Clarus, Camillus Borellus, qui multos etiam alios ejuídem opinionis auctores laudat, & Martinus Navarra (1). Is, postquam dixit hoc ipsum legibus sancitum esse in Lusitania, easdem comprobat: ficut etiam anno MCXXXV. in Gallia lex ejusmodi, Arrestum vocant, fuit constituta. Episcopus vero Covaruvias, licet in aliam potius opinionem propendeat, sic tamen usu receptum esse affirmat; neque consuetudinem ipsam reprehendere audet. Farinacius, postquam constituit. Ecclesiam nullum omnino genus homi-

<sup>(1)</sup> Nav. man. c. 25. n. 21. Papon. l. 1. c 1. 18. 20. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 7. Farin. c. 28. f. 9. & 23.

cidii consulto perpetrati tueri posse, addit conveniens non esse ab hac sententia discedere in judicando, licet Doctor aliquis aliter senserit. Hoc iplum Veneti, nobis finitimi, quorum exemplo, ob infignem, & spectatam ejus Reipublicæ pietatem , moveri maxime decet , anno MDCIX. VIII. Idus Februarii Senatus-confulto statuerunt, homicidam, videlicet, Bergomi in Ecclesia detentum, si impetu quodam raptus, & casu, ut modo vocant, puro, hominem interemerit, Ecclesie restituendum es. fe: fi vero consulto, & cogitato, quod, cafu ponsato, dicunt; prehendendum . Præter homicidas, lex civilis raptores etiam Virginum ab Ecclesiarum immunitate excludit. Delictum enim est, in quo necessario insunt pravæ artes, vis , injuria , non minus Reipublicæ . quam privatæ familiæ, præcipueque ipfi mulieri illata. Hanc vero legem servari debere ostendit, atque decernit (1) Hippolytus de Marsiliis, Petrus Gregorius Tolosanus, Petrus Rebuffus, Nicolaus Boërius, Tiberius Decianus, Covaruvias, & Farinacius.

Canon etiam latrones, qui vias obfident, excludit: licet vero expreffe non loquatur, nifi de terrestribus itineribus, communi tamen confensu ad maritimos latrones, atque piratas ex-

tenditur.

Eos

<sup>(1)</sup> Mws. l. 1. C. de raps. Virg. Tolof. De Raps. l.13. c. 23. Rebuf. c. 2. n. 1. glof. 2. Boër, Dec. 109. Cevar. l. 1. Farin. c. 28. 5. 33.

Eos etiam excipit, qui nocturno tempore agros devafiant, licet ex eo mors alicujus non fequeretur. Qua de re ficut nemo ambigit, ita incendiarios ex eadem causa Doctores adjungunt. Qui vero per fraudem decoxit, cumque sit ci solvendo, (1) creditores fraudat ut injust ditari possit, immunitatis privilegio non debet uti; quod reapse id publicorum latronum sit species quædam: & ejusmodi etiam Pii V. Pont. Max. constitutione declaretur. Ejus autem sententiæ sunt Nicolaus Boërius, Oldradus, Petrus Rebussius, Farinacius, & Episcopus Covaruvias, qui affirmat sic etiam in Hispania usu receptum esse estatica para la constitución de constituiro de const

Quamplurimis etiam locis, ubi furum est maxima copia, consuctudo viget, ut corum nemini, cujusvis note, aut conditionis existat, ad Ecclesiam confugere liceat: quæ tamen consuctudo ab Ecclessificis ipsis videtur inducta, qui sures persos lobstare noluerunt, quin etiam in ipsis Ecclessis prehenderentur. Quod (2) Doctores quoque multi testantur: Franciscus de Ponte, Julius Clarus, Prosper Farinacius, & Episcopus Covaruvias. Hæt tamen in hoc Ducatu nunquam invaluit, sed folummodo in furtis gravibus atque enormibus locum obtinet, prout etiam e sinitimis nostris Senatus Venetus constituit anfinitimis nostris Senatus Venetus constituit an

N<sub>3</sub> no

<sup>(1)</sup> Bor. Dec. 21; Oldrad. conf. 54. Rebuf. de Venat. glof. 1. Farin. c. 28. f. 33. Covar. l. 2. Var. c. 20.5 14. (2) Post. Dec. 24. Clar. qu. 20. Far. c. 28. 5. 51. 67. 57. Covar. l. 2. Var. c. 20. 5. 15.

no MDCX., III. Aprilis. Quare quod est jam usu receptum, omne contentione retinendum.

At præter hæc delicta, quæ privatos respiciunt, perduellionis etiam rei a sacro loco defendi non possitunt. Quod Doctores omnes unanimes non sentire demiror. Multi certe, iidemque summi Jurisperiti probant: Hieronymus Gigas, Petrus Gregorius Tolosanus, Prosper Farinacius, & alii; qui optima sane de causa decernunt maximam fore iniquitatem, si, quo tot errata leviora puniri possent, liceret reos ab Ecclessis abstrahere; ob majora vero, immo, si, mentis acies intendatur, omnium maxima, dum Respublica læcitur, & regimen optimum pervertitur, non liceret.

Neque vero sacris proteguntur locis qui Mametarii vulgo dicuntur, tum quia perduellionis est species, tum etiam quia sunt publici sures, qui, quod in eis est, humanam societatem destruunt, cunctosque sine discrimine expilant.

Neque porro ii, qui fraudant Fiscum, & Reipublicæ pecunias in suos usus convertunt (1), ficuti lex Imperialis decrevit, Ecclesiarum immunitate muniuntur. Quod etiam optimis rationibus decernunt Oldradus, Barth. Cassaneus, Petrus Pecchius, Jason, Jo. Igneus, Petrus Gregorius Tolosanus, & Senatus ipse Venetus anno

<sup>(1)</sup> Oldrad, conf. 54. f.2. Cassan, Pecchius de Arrest.c. 9.54. J son. n. pierum. d. de in jus, Igneus l. 1. n. 55. d. ad Sill. Tolos. Bocr. dec. 215. 5. 7.

no MDLXXXVII. Ult. Id. Jan. decrevit.

Reliquum est, ut de exulibus dicamus, utrum, scilicet ad Ecclesiam confugere, ejusque immunitate tueri se possint . Nemo certe ambigere potest, exuli, ob facinus, cujus causa, antequam in exilium mitteretur, ad Ecclesiam refugere nequivisset, confugere ad eamdem non licere. Effet enim melior damnati , & exulis , quam indemnati, & nondum exulis conditio . At, etiamfi exilii pœna ob leve delictum injuncta effet , zquum videri non potest, ut Ecclesia, eos tueatur, qui jam exules sunt, & hostes Reipublicæ; cum nulla omnino lex Civilis, nulla Canonica, facrorum loca immunitate defendat, quos Judicum sententia damnavit; sed eos tantummodo, quos justitia insequitur, antequam sententiam ferat. Exul vero jam damnatus est, & dedita opera, atque malitiose sibi vetitos fines ingreditur. Immo, præter id cujus causa exilio mulctatus est, gravius etiam deli-Etum consulto, cogitato, malitiosaque temeritate committit, contumaciae, scilicer, atque voluntariæ, studiosæque perduellionis; quod omnium gravissimum, atque atrocissimum facinus est . Huc etiam accedit, quod in Ecclesia permanens, in eadem peccatum committit, dum in sacro loco (1) interdicto sibi stare considenter audet. Quapropter tres ob causas, quarum

<sup>(1)</sup> Lud. 16. 5. 31. Decian. I. S. c. 44. 5. 16. Farinac, c. 28. n. 47. Pagon. I. 1. c. 1. a 16. Tolof. fi f. 33. c. 22. Eart. I. 2. C. de Cadav.

singulæ satis sunt, non potest ab Ecclesia protegi: . Hujus vero sententiæ sunt Joseph Ludovicus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi, quos illi testes & auctores producunt : immo vero Bartolus, quem Iurisconsulti plurimi sequuntur, sentit exulem ne humari quidem posse in Ecclessis, locisve sacris, a quibus arceatur exilii sententia: unde, si sepultus suerit, extrahendum etiam censet.

Damnati vero ad triremes, fi fugerint, nequeunt pariter Ecclesiarum immunitate defendi, quominus prehendantur, atque redeant ad pœnam ; tum ob ea quæ diximus, cum jam damnati fuerint; Ecclesia vero non damnatos quidem, sed eos tantummodo, qui Judicis sententia nondum damnati fint , tueri possit: tum etiam quia damnati ad transfra (\*) pro publicis fervis habentur; & legibus, atque canonibus, fervi ad Ecclesiam confugientes non possunt Domini imperium excutere; fed folum immu-nitatem aliquam injustam vitare, & redire ad fervitia . Pauci admodum hac de re Doctores scribunt, cum id raro, & non nisi maritimis in civitatibus, quæ Liburnicas armare folent. accidat ; eæ vero paucissimæ sunt . Id tamen Antonius Gramma (1) non folum uti rationi consonum in medium affert; sed etiam uti usu receptum, & lege in Lusitania sancitum, quod etiam probat Vincentius Francus.

Mul\_

<sup>(\*)</sup> Et incurve fumabant transites carine. Ovid. 14. Met. (1) Grans. dec. 36. Franc. dec. 140. Oldra. conf.54.

Multa retuli, quæ fingillatim frequenter folent accidere, ut ex iis generatim colligi possit sacrorum se locorum immunitate eos defendere non posse, qui quævis alia gravia ac enormia delicta commiserint ; etenim , aut iisdem, aut majoribus etiam de causis, quas supra recensuimus, quodcumque aliud grave delictum complectuntur. Hæc autem conclusio in universum prolata : reum, scilicet, cujusvis atrocis facinoris, si ad facra loca confugerit, iis protegi haud poffe; immo a justitia sine templi violatione extrahi fas esse, (1) probatur a Jacobo Ravenate, Cyno Pistoriense, Petro Bellapertica , Joanne Igneo , Antonio a Butrio, Petro Ancarano, Alphonfo Alvarez, Petro Gregorio Tolosano, Tiberio Deciano, Antonio Scapio, qui affirmat in universa Italia id usu receptum esse ; & Romæ præfertim hanc femper fervatam effe confuetudinem , quæ modo etiam fervatur . Profper vero Farinacius testificatur nunquam vidisse Romæ Ecclesiarum immunitatem ufu receptam, nisi in levioribus delictis, & debitis, ut vocant, Civilibus . Martinus Navarra affirmat nullam omnino Ecclesiam Roma hac uti immunitate; fed Judices ipsos seculares reos a quavis

<sup>(1)</sup> Raven. I. 2. C. de his q. ad loc. Cynus. Eclident. I. 2. cod. Ignus I. 1. m. 51. Eutr. C. inter. Deimm. f. 18. Anon. codem. Alvarez in thef. c. 25. m. 30. Syr. 195. I. 33. C. 22. Decian. I. 6. c. 20. d. 20. Clar. q. 30. Fagin 28. 7.4.

Ecclesia vi abstrahi jubere; quod a Pontifice Maximo permittitur, ne justitia opprimatur, & publica quies, & tranquillitas perturbetur. Nemo vero sanz mentis credere poterit summos Pontifices id juris ceteris Principibus non concedere, quod publicæ convenit tranquillitati, & ab ipsis in eorum ditione necessarium judicatur. Quare Prosper Farinacius (1) auctoritate Petri Follerii, præter usum Romæ receptum, affirmat Ecclesiamm immunitatem, cum statuta fuerit ob delicta, quæ nullo confilio, sed impetu quodam fiunt, & ad refugium miserorum, non debere Ecclesias latronum speluncas efficere, & eorum receptaculum, qui atrocia facinora perpetraverint , ideoque fatis , superque esse , si Judices inferioris subsellii, qui leviora delicta judicant , eam observent ; sed majores Judices in atrocibus ea non teneri; prout etiam Veneti lata lege constituerunt III. Non. Aprilis MDCX.

Quznam vero delicta atrociorum nomine cenfeantur, prater id quod ipfum delicti genus præfefert, & a pœna legibus imposita satis colligi potest; debet Judicis sententia cognosci, habita ratione slatus, conditionisque, tum ejus qui injuriam insert, tum ejus etiam qui eam passus suit, armorum, loci, caussa, temporis, qua, scilicet, de caussa, ubi, & quando, commissum sueri delictum; eorum etiam qua ob id

<sup>(1)</sup> Farin. c. 28. p. 73. Foll. in pract.

id evenerunt, perturbationis, offensionis, & aliorum, quæ in majus augent perpetratum facinus, faciuntque, ut magis, magilque in odio habea-

tur ab omnibus.

Si personæ habenda sit ratio cui infertur injuria, leve per se delictum, si nobilis matronæ existimationem læserit, atrox fit atque grave . Ictus, aut vulnus nullius fere momenti, si Parentibus, aut clarissimo & excelso viro inferatur, atrox erit & graviffimum delíctum . Si locum inspiciamus, in Principis Curia, Palatio, plateis, aut in arcibus, que maxima cura custodiuntur, maximum erit delictum arma etiam movere. Si tempus vero consideretur, delictum quodlibet ipso sanctissimo Veneris die in supplicationibus perpetratum, gravistimum erit, quantumvis leve . Si vero, quæ consequi possunt, attendamus, iis legibus, aut edictis religiose non obtemperare, quæ publicæ falutis gratia statuuntur, ad pestilentiam arcendam, ob grave periculum imminens, atrocissimum delictum censendum est . Sicuti vero jam dicta, unam , aut alteram ob causam , gravia fiunt; sic alia delicta non una tantum, aut altera, sed pluribus de causis, que singulæ satis non essent, in enormia atque atrocia facinora evadunt . Cum vero innumerabiles fint casus, qui sæpius accidere possunt, neque fieri possit, ut certis omnino regulis comprehendantur, ideo Judicis ipfius confilio atque prudentiz permittuntur; qui, omnibus diligenti cura animadversis, iis etiam res quorum agitur dicendi potestate facta, a quibus

nihil omittitur, quod dignum sit animadversione, sententiam serre poterit, prout justitiz consentaneum videbitur.

Judzi supersunt, qui, ut delictorum poenam, aut debitorum folutionem effugiant, ad Ecclesias confugere solent, quorum causa prima lex lata fuit de Ecclesiarum immunitate. Hæc statuit, Judaos qui simulant se Christi legi velle conjungi, ut, ad Ecclesias confugientes, vitare poffint crimina, arceri debere. Quare Doctores omnes constituunt: Si Judæus ad Ecclesiam confugiens velit in Judaica perfidia permanere, eumdem nulla omnino immunitate uti posse. Nonnulli, pauci tamen, existimarunt, si Judzus reus, aut debitor, ad Ecclesiam confugeret eo nomine, ut Christianus fieri vellet, non ficta, aut fimulata, sed vera, atque fincera intentione, ex animo, ac corta pietate; eo casu sacro baptismate insigniri, atque protegi debere. At quoniam credi nequit velle aliquem ex animo Christianam fidem suscipere, eumque a delictis & facinoribus initium ducere, quæ Christiana religio omnino prohibet & aversatur, fieri non potest, ut voluntas illa, que tunc folummodo fese dat in omnium conspectum, cum justitia hominem quærit supplicio afficiendum, recta fit, & fincera; fed ficta potius, & simulata. Quamvis autem Deus Opt. Max. aliquando pravorum hominum corda divino afflatu pertingat mediis in sceleribus, id tamen rariffime accidit: ideoque Doctores legem generatim atque universe intellexerunt, prout verba declarant: Judaos, videlicet, qui, reareasu aliquo, vel debitis fatigati, simulant fe Christiane legi velle conjunçi, ut, ad Ecclesia confugientest, vitare possimi, vel pondera debitorum, arceri debere; nec ante fuscipi, quam debita universa reddiderint, vel fuerint; nunocensia demonsstrata, purgati. (1). Hujus sententiz sunt Abbas, Martinns Navarra, Julius Clarus, Jodocus, Oldradus, Remigius de Gossis, Hyppolitus de Marsillis, Conradus, Jode Vich. Jo: Anania, Tolosanus, Farinacius, Covaruvias, & alii multi, quos ii testes laudant.

Quodcumque vero de Judzis dicitur, infideles omnes amplectitur, cujusvis fectæ fuerint. Id autem facile probari poteft ex confitutione Jo: XXII. Pont. Max., quam fuperius retulimus, qui confituit Hæreticos Ecclefiarum immunitate defendi minime posse: ex co namque consequens est multo minus infidelibus id licere. Etenim Hæretici, licet pravas aliquas opiniones habeant, baptismatis tamen charactere infigniti, Christum Jesum aliqua saltem ratione venerantur, quem infideles aversantur, atque execrantur.

CAP.

<sup>(1)</sup> Abb. e. inter alia. n. 6. De imm. Newer. in Man. e. 25, n. 19. Clarus g. 30. Jed. in pref. e. 106. n. 15. Oltrad. Ceof. 52. Remig. de imm. Fal. 8. Mor. in 1. ca Sent-onfulto d. de Sear. Convad. de off. Peas n. 6. Vlnch. De im. conc. 13, n. 72. Anna. C. Judei de Jud. Tolof. Syntag. 1. 33. n. 22. Farinac. c. 28. n. 68. Covar. 1, 2. Ver. c. 10, n. 10.

## CAP. VI.

Quanam ratione a sacris locis extrabi debeant ii, qui eis tegi adversus justitiam non possunt.

7 Idimus hactenus quibusnam sacris locis immunitas tributa fuerit, & quænam reorum conditio nequest ab iis divelli. Reliquum modo est, ut videamus, cum reus aliquis ad Ecclesiam confugit, a qua jure abstrahi possit, quanam auctoritate id efficiendum fuerit. Quocirca communis est omnium opinio, Laicum judicem auctoritate, que nunc temporalis dicitur, absque Ecclesiastici Præsulis venia, prehendendi jus tribuere, atque, ut perficiatur, mandare. Cujus sane rei clarz admodum, atque efficaces caulæ: Ecclesiarum namque immunitas non violatur, si per vim quispiam in ea com-prehenditur, qui tamen ejusmodi desendi non potest immunitate: Sed nemo in atrocioribus delictis ea passim uti potest : igitur, a quocumque comprehendatur, Ecclesiarum immunitas illæsa est. Huc accedit, prehendendi facultatem ab iis pe-ti debere, qui negare possint: sed Ecclesiasticus eam negare nequit, que a lege tribuitur; quare ab ipso non est petenda. Præterea : nemo judicare potest, quod sibi non est cognoscendum : sed Ecclesiasticus secularium facinora uti judex non cognoscit, quæstionem habere nequit, nec visum, & repertum, quod leges volunt, profieisci: quapropter neque hac de re decretum facere potest. Quibus rationibus, alissque multis, hanc ipsam veritatem probarunt, Guido Papa, Nicolaus Boerius, Julius Clarus, Abbas Panormitanus, Guilielmus Benedictus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi. Inter quos Episcopus Covaruvias affirmat hanc consuetudinem toto terrarum orbe a Christianis receptam esse, prout etiam Veneti Senatusconfultis, X. Kal. Jul. MCXCI., & VII. Id. Feb. MDCIX. statuerunt.

Quamobrem, cum satis clarum sit Laicum Judicem prehensionem mandare debere: quotiescumque explorati juris est reum ab Ecclesia divelli posse; videndum modo est, quando exoritur dubitatio, an possit abstrahi, nec ne, ad utrum spectet definire; & si controversia tollenda neceffario dilationem requirat, quid agendum sit de reo iplo, ne interim vel effugiat cum justitiæ fraude, vel, ad evitanda pericula, in majus incidat delictum, vel cogendi hominum manus, vel civitatis mœnia transcendendi, cum multis iisdemque gravissimis offensionibus, prout sæpe accidisse vidimus. Communis est opinio, ad fœcularem folummodo judicem pertinere omnem de medio tollere dubitationem, eumque pariter hujus rei cognitorem & judicem esse . Ratio manifeste constat : id enim fieri nequit absque certa tognitione eorum omnium, quæ acciderunt , atque delictum gravius , aut levius reddere, culpamque aut aliqua dignam excusatione, aut enormem, & atrocem facere possunt. Quare quastiones necessario habenda, & omnia diligenter evolvenda & coposcenda sunt; longe alienum munus ab Ecclesiastico, (1) cui res spirituales solummodo committuntur. Hanc vero sententiam probat Rebussus, Papa, Boërius, Clarus, & alii multi; inter quos Octavianus Vulpellus, & Prosper Farinacius dicunt, ita usu receptum esse in tota Italia; Covaruvias vero in tota Christiana Republica, prout Veneti, pietate, & religione inter omnes clarissimi, Senat.C.MDIX.VIII. Id. Feb. statuerunt, prout semper in corum ditione atque imperio usu receptum suit.

Quid vero agendum sit de reo, qui ad Ecclesiam consugit, donce judex in re dubia statuat, quid æquum sit, quillibet decernit, neque justum neque conveniens esse, ut eidem tempus, & sacultas detur sugiendi. Sic enim justitia opprimeretur, læsus majori afficeretur injuria; sumeret reus ad alia perpetranda facinora vires & animum, ceterisque ejus exemplo incitaretur. Ratio vero, qua justitia reum custodire debeat, ne interim sugiat, varie a multis Doctoribus statuitur (2). Sunt qui scribunt, compedibus, atque manicis serreis custodiendum esse in eodem sacro loco, ad quem consugerit. Quod cum alii majorem præ se ferre vim existiment, ho-

<sup>(1)</sup> Rebuf. Boer. Dec. 199. n. 12. Vulp. conf. 130. n. 6. Clar- qu. 30. Farin- c. 23. f. 27. Pap. dec. 121-

<sup>(1)</sup> Pap- dec. 121- Remig. de imm. q. 6.

minem diu vinctum retinere, quam statim extrahere (1), parumque dignitatis habere hominem in ipsa Ecclesia colligatum diutius intueri, idque uno verbo nihil aliud esse, quam Ecclefias in carceres vertere; statuerunt, ut vigiliæ constituantur, & custodiæ circa Ecclesiam, facrum locum, quod certe ejusdem turpidinis effet , si diu quasi militibus obsideretur Dei Templum : difficile vero effici posset, ubi præcipue maxima, atque ampla, ut fit, facrorum locorum ædificia, ostia quamplurima & exitus haberent . Quibus de causis prudentes judices rectius esse judicarunt reos ab Ecclesiis abstrahere, falvo tamen jure restituendi sacro loco, quando ita expedire visum fuerit, eosque custodiæ tradere, donec aut prehensio probata sit, aut, ea improbata, Ecclesiæ restituantur, prout jure convenire visum fuerit. Hinc etiam usu receptum est pluribus in locis; quod hic quoque sæpius usu venit ; ut reus ad Ecclesiam confugiens, cujusvis generis existat, ubi apud judices delatus fuerit, statim ab Ecclesia abstrahatur, custodizque tradatur, falvo, ut diximus, jure restituendi sacro loco. Quo facto, antequam delictum cognoscatur, audiunt reum ipsum, vel qui ejus causam agit; omnibusque diligenter inspectis & perpensis, aut prehensionem ratam habent, & ulterius progrediuntur, aut reum Ecclesiæ restituunt. Id vero receptum usu: quippe quod egregio temperamento justitiam simul & Ecclesiarum immunitatem sartam tectam Vol. V.

<sup>(1)</sup> Igneus l. 15. quoque m. 4. d. ad Silb

conservat. Franciscus I.Galliæ Rex, in universa Galliæ legem sanxit MDXXXIX., quæ adhue viget, quamque Nicolaus (1) Boërius, Rebussus, Tolosanus, ceterique Juris consulti summis laudibus celebrant: Covaruvias etiam eamdem refert; nec quisquam est qui damnare audeat. Sie etiam Venetos plurimum facere certissimum est. Quam ob rem quicumque id essecrit, is, præter communem, & probatam consuetudinem, maximos etiam, & Christianissimos auctores habebit.

## C A P. VIII.

De iis quæ contra objici solent.

Paque tibi hac in re, Præsul doctissime, aut cuiquam negotium facessas Gregorii Pont: Max. ejus nominis XIV. constitutio, qua anno MDXCI. XIII. Kal. Julii, ita definivit, & declaravit difficultates omnes hac de re inter Juris-Consultos vertentes, ut nihil desiderari posse videatur; quare post eam constitutionem neque leges, neque Canones, neque consultutiones inspicienda amplius essentiales de derevit, executioni mandanda. Etenim, ut verum sateamur, septem tantummodo delictornm genera ea resert, quibus rei ab Ecclessis divelli possint, ea tamen conditione, ut

<sup>(3)</sup> Beerius dec. 109, Rebuf. in pref. cont. reg. Glof-1. n. 44. Totof. de Republ. 1. 17. c. 23. Covar. 1. 2. Varc. 20. nu. 18:

quovis in delicto, etiam perduellionis, ac parricidii in Principem ipsum intentati , id fiat cum Episcopi facultate, & cum præsentia perfonæ ab eodem Episcopo huic rei destinatæ : colligati autem rei , prius in Episcoporum carceres trudantur, nec inde auferri possint, nisi ab eodem cognitum suerit culpæ affines esse id vero poliquam cognoverit, tunc demum Laico judici tribuantur. Quæ omnia si observare posfent , jam facra loca omni fcelerum genere refertislima essent, & quodcumque justitiæ tribunal eversum, Regesque, & Principes, quibus jure sceptra conveniunt a Deo tributa, eadem precario tenerent, & a Sacerdotis arbitrio in ju-· stitia exercenda penderent. His igitur de causis factum est, ut constitutio, sive, ut ajunt, Bulla ista, inter Decretales nunquam recepta, nullibi etiam consuetudine invaluerit; immo contraria prorfus consuetudine antiquata, atque sublata fuerit . quod sicuti jure certissimum est, ita re ipla Gallia, Hispania, Germania, Venetorum ditio, Ducatus hic noster, nunquam eam admiferunt; quodque cunctis jure optimo admirationi esse possit, in ipsa Ecclesiastica ditione, atque provinciis, non hac constitutio, sed vetus illa confuetudo fervatur, quæ justitiam sustinet. Quare tantum abest, ut ab hac Gregorii constitutione, que superius diximus, convelli possint, ut potius, ex eo quod antiquata fuerit, immo nunquam usu recepta, convalescere magis, & vires fumere videantur.

Quidam existunt, qui, seu veterum Scriptorum ignorantia, seu pietate, seu calliditate ni-

mia , ut ceteris fucum faciant, seu quavis alia de causa, statuere non dubitaverint, Ecclesiarum immunitatem apud omnes gentes usu receptam, non nisi societatis humanæ injuria summa coarctari posse; sed semper in quocumque delicto religiose servandam. Tanto autem magis a nobis Christi-sidelibus, quanto Christiana vera pietas, atque religio perfuasionibus cunctis fal-sis præferenda est. Alii vero, postquam Deum in veteri testamento Aræ suæ & Templo immunitatem præcepisse posuerunt, consequens esse dixerunt, ut fit omnino hæc immunitas de jure divino, neque ab ulla auctoritate immutari posfit . His vero positis, incredibile dictu est, quanta adversus justitiam, & ad scelera protegenda, divini cultus defendendi specie erexerint ædificia, quæ tamen omnia facillime corruent, ubi ex historiz veritate, quam vana, futilia, & mendaciis referta fint, que in medium afferunt, clare constiterit.

Ut vero ab iis, quæ veram attingunt religionem, ducamus initium: Deus in veteri testamento nullam concessit immunitatem iis delictis, quæ volenti animo committuntur; sed homicidio tantummodo, quod casu accidisser præter homicidæ mentem; quod multo minus est, quam cassus purus, ut modo vocant. Is enim est, cum inconsulto quidem, sed præsent impetu raptus, & voluntarie quis delictum committit. Casus vero fortuisus est, cum incogitato non solum, sed etiam involuntarie quis errat. Exemplum ab ipso Deo traditum est. Si, dum arborem secas, securis e manibus exeat, teque nesciente,

& nolente, socium seriat. Hanc vero immunitatem Deus non loco ubi sarra saciebant, sed civitatibus senis concessit. Ad earum enim quamlibet consugiens, homicida ejusmodi tutus erat, si Judicibus probabat casum fortuium extitisse: verum, si voluntarium cognoscerent,

etiamsi purum, morte mulctabant.

Locus est in facris litteris, quo Deus przecipit, ut homicida, qui confulto hominem occiderit, a facra ara abstrahatur, quo capitali afficiatur supplicio. Ex quo nonulli concludunt ceteris in delictis immunitatem Ara tributam suffise. Conclusio non fatis recta. Sicut etiam consequens non est Deus odio habet homicidas, qui cogitato occidunt; ergo ceteros odio non habet. Quod vero attinet ad executionem, nullum est in facris litteris exemplum alicujus, qui ad facram aram confugerit post perpetratum facinus, nisi Joab, qui Salomonis justi bidem consossius inti : quod majus etiam est, quam extrahi, ut alibi securi percutiatur.

Sed, ne videamur adversus communem Doctorum opinionem, licet haud satis firmatam, pugnare, etiamsi uni tantum Aræ in maximaregione, prout Palæstina fuit, immunitas tributa suisset, hine etiam nulla ratione argumentari liceret, & concludere ex hoe exemplo, eamdem immunitatem quindecim sæpe, aut XX. Ecclesiis in angusto parvæ unius civitatis ; ambitu tribuendam esse.

Templum vero immunitatis privilegio infignitum nullibi feriptum est: immo vero Salomon in ejus dedicatione coram universo populo, 214

dum bene longa oratione singula templi ipsius privilegia recensuit, ne verbum quidem fecit de hac immunitate. Nec aliquod exemplum extat, quo posterioribus temporibus usu saltem probata fuerit : immo contra, Athalia, quæ vi regnum occupaverat, uti tyrannum maxime decebat, vi quoque ab ipso templo avulsa, & peremta suit. Ratio, & exemplum, quæ pariter oftendunt nullam fuisse Salomonis templo immunitatem tributam. Quod vero efficaciter probat Christus Jesus Dominus noster, qui ejusdem templi fanctitatis studio singulari actione mercatores ex ipso ejicere voluit, nunquam tamen reprehendit prehensiones reorum, quæ ibidem fierent. Nec dici potest id usu receptum minime fuisse. Etenim ex Evangelio apparet missos aliquando fuisse lictores, ut Jesum ipfum in templo apprehensum sisterent, quod etiam præstare tentarunt: sed ipse concionem fuam continuans, divinis eos verbis adeo deterruit, ut stupidi ab incœpto desisterent. Neque tamen eosdem arguit, quod templum violaverint. Immo vero, cum ipse prehensus, & colligatus fuit fanctissima sua mortis tempore, Judais exprobandi causa dixit : Quotidie apud vos sedebam docens in templo, & non me tenuistis, &c. Quæ verba non fatis convenientia fuissent, si cautum effet, aut usu receptum, ne quis in templo prehenderetur. Ad hæc, anno post Dominicam Ascensionem, cum Divi Petrus & Ioannes orarent in templo, ibi quoque prehensi fuerunt, & in carceres trusi; sicut etiam Apostoli cuncti iterum in codem templo prehensi, & in carcerem missi fuerunt. Nec aliquis tamen eorum de immunitate verba secit, neque prchensionis iniquitatem ossendentes, dixerunt templum violatum fuisse. Sed & XXV. post annos D. Paulus ex codem templo vi avulsus suitamen, cum causas connumeraret, quibus in carcerem missus suerat, ostenderetque id quamplurimis rationibus injuste factum, de templi immunitate nihil omnino dixit. Quamobrem antiqui templi illius exempla demonstrant iistem præsentem consuetudinem nulla ratione inniti posse. Quod si exempla sequi placeret, atatis nostrae ulum coërcere potius, quam amplificare, esset oppose a compassione consuerate sulum coërcere potius, quam amplificare, esset oppose sul compassione compa

Nec aliud ex antiquorum Gentilium exemplis inferre licet; longe namque abeft ab omni veritate populos cunctos templis immunitatem tribuiffe; immo vero is fuit Græcorum tantummodo ulus, a quibus etiam non templis omnibus conceffa immunitas, fed nonnullis, iifdemque paucis, folummodo: neque ut reos homines, & qui delicta commififient, tuerentur; fed ut innocentibus eo perfugia effent; licet ufus poftea abufus fieret, ut infra dicendum eft.

Ex iis enim populis, qui antiquis temporibus obtinuisse imperia leguntur, Asiyrii, Perlæque, nullam tribuerunt templis immunitatem: Scythas, Sarmatasque, Gallos, & Germanos, id essectifie non legimus. Ægyptii in regione tam ampla Herculis templum habuerunt, ad quod fi confugissent servi a Dominis male habiti, religionemque assument, ab corum vi tuti, atque securi erant, qui legibus vitæ, necisque in

eos potestatem habebant. Sed debitoribus, aut iis, qui delicta perpetrassent, nulla omnino erat statuta immunitas.

Romulus in Romæ ædificatione immunitatem cuidam loco tribuit, qui hac de causa Græca voce Asylum appellatus est; non divini cultus caufa, nec ut in eo fibi fubjecti populi fefe adversus justitiam protegerent; sed, quo novam redderet civitatem incolis refertam, constituit finitimorum populorum subjectos, qui, ob delicta commissa, vel æs alienum in corum regionibus contractum, ad Afylum confugerent, quo deinde Romani incolæ effent, defendi debere adversus omnes, qui adversus eos jus haberent : quod est convenas tueri , ne ob delicta , aut debita alibi commissa, molestiam accipiant; non autem incolis corum, quæ in propria ditione commiserint, immunitatem tribuere. At civitate populis completa, cum Sabini, aliique finitimi par pari rependerent, injuriasque, quæ ipsis inferebantur, aliis pensarent injuriis, quæ commercium tollerent coactus fuit Romulus omittere institutum, claudere Afylum, eamque penitus immunitatem de medio tollere.

Proximis annis Servius Tullius, Rex, cum finitimis civitatibus focietatem junxit, templumque Dianæ in Aventino exædificavit, uti fociis omnibus commune eo privilegio, ut, qui eo confugeret, judicari non posset, nisi communi fociorum omnium judicio; quod proyocationis potius species quædam futt, quam immunitatis. Attamen cito una cum societate sinem habuit; & ex co quoad Respublica stetit, nul-

la fuit Roma templorum immunitas.

Post vero Cæsarem Dictatorem intersectum, Triumviri sacellum ei exædiscarunt, cui tribuerunt immunitatem, non sine maxima omnium admiratione; cum id Romæ inusitatum esset, nee unquam usurpatum. Sed sublato Triumviratu, statim suit immunitas illa deleta, & antiquata. Quare in ea Republica duæ tantum immunitates suere; sed tyrannicæ, & ad brevissimum

temporis spatium permanserunt.

In Græcia dumtaxat invaluit immunitatis confuetudo. Etenim, cum ejus regionis maxima pars ad oras maris fita fit, antiquis temporibus, ut Thucydides refert, piratica, & latrocinium adeo promiscue exercebantur, ut maximi vir honoris, maximæque existimationis censeretur quicumque ea profiteretur. Quapropter hominibus, qui minus valebant, continua, & vigilanti custodia opus erat, præsertim vero ad maritimas oras. Quamobrem templa exadificarunt, que non erant, ut Ecclesie nostre, magnum aliquod spatium, sed multa zdificia turribus munita, & fornicibus humi depressis, ingresfu difficilia, & ardua, ut pauci, & debiliores fe fe a multis , & fortioribus tueri pofent . Hæc autem ædificia Deo dicata fuerunt, ut, præter loci ipsius præsidium, Deorum etiam tutela accederet; atque adeo, ob Deorum metum, ratio haberetur personarum, quæ fe aliter tueri non valerent , nisi eo confugerent. Uno verbo, non fuerunt instituta, ut scelesti homines a Justitia, sed ut probi ab injuftis oppressionibus se se desenderent. Et licet amplissima esset ca regio, cum omnes ad Septemtrionem oras, & mediterranei maris insulas complecteretur, ubi multa erant templa; Asyli tamen privilegium paucissimis tribuebatur, neque semper iisdem. Etenim, si iis abuterentur, erant lata lege deleta, aut usu antiquata, nec unquam eodem tempore in tota Gracia immunitas pluribus concessa suit, quam XV.,

aut XX. ad fummum templis.

Cunctis in rebus, etiam optimis, optimeque institutis, accidere solet, ut hominum malitia rationem inveniat atque instituat, a qua iisdem abutatur; idque intolerabile efficiat, quod initio optima de causa, & non nisi ad optimum finem institutum fuerat. In Græcia fensim adeo vires fumpfit Afylorum abusus , & in majus fe extulit, tum in scelestis hominibus defendendis, tum in novis immunitatibus constituendis, ut Romani tandem coacti fuerint medicinam facere. Narrat id Tacitus: Crescebant enim Græcas per urbes licentia atque impunitas Asyla slatuendi : complebantur templa peffimis servitiorum, eodem subsidio oberati adversus creditores, suspectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum fatis validum imperium erat coercendis feditionibus populi flagitia bominum , ut cæremonias Deorum , protegentis. Igitur placitum, ut mitterent civitates jura, atque legatos; & quædam, quod falso usurpaverant, Sponte omisere: multæ vetustis superstitionibus, aut meritis in populum Romanum fidebant: magnaque ejus diei species fuit , que Senatus Majorum beneficia, fociorum pacta, Re-

gum etiam , qui ante vim Romanam valuerant . decreta , ipsorumque Numinum religionem introspexit. Conclusio vero fuit, novem tantummodo templa immunitatem aliquo innixam fundamento habuisse : licetque adeo exiguus esset numerus, facta Senatusconsulta fuisse, qui multo cum honore modus tamen præscribebatur. Hæe Tacitus. Svetonius vero ob eam rem scripsit tunc immunitates deletas. Etenim minus firmas tollere, paucasque honestatis limitibus circumscribere, parum ab iis tollendis differt. Ex hac historia magis firmatur id, quod diximus, Græciam folummodo immunitatibus usam; alioquin abusus idem ex tot, tantisque tam ampli imperii civitatibus, in aliqua saltem memoraretur extitisse, & remedium ceteris quoque adhibitum esset. Ad hæc perspicuum est, iis etiare temporibus absurdum maximum, & abufum judicatum fuisse, servos pessimos in templis defendi, obzratos, decoctores, & capitalium criminum reos. Præterea in universa Græcia, tam ampla regione, novem templa folum immunitatis privilegio usa. Quare qui mentis aciem diligenter intendat, cognoscatque in tot, tantisque orbis universi nationibus, Graciam unam Afyla immunitatis privilegio munita habuisse; Graciam vero in tanto terrarum spatio , quod ad mille amplius paffuum millia extenditur , novem solum in locis immunitatem instituisse; eamque ita institutam, ut justitiz non officeretconstituet profecto id humanæ societatis non esfe, nec gentibus omnibus commune, prout nonnulli existimasse judicantur.

Omittendum non est aliud immunitatis genus iis temporibus usu receptum, quod non erat ob loci facri reverentiam, nec ad Dei honorem institutum; sed justitiz ratione. Etenim, qui ob adversarii gratiam se tueri non poterat, ad Principis statuam confugiebat, in quolibet foro politam ; atque ita quæcumque vis inferri posset, ab ea se se vindicabat, publica auctoritate tectus. Non tamen ea immunitas erat; fed provocationis species, ubi quis non valeret provocatione in judicio uti. Res namque, & causa ejus, qui refugerat, statim coram judicibus agebatur; &, si jure nitebatur, opem ex zquo ferebat. Quod si eo privilegio, atque resugio injustam ob causam se tueri voluisse cognoscerent, duplici puniebant pœna; ob crimina, scilicet, & ob audaciam refugiendi ad Principis statuam, cum effet crimine pollutus - Hæc vero fihil habet cum Ecclesiarum immunitate commune : instituebantur enim Reipublicæ, non religionis, causa. Utinam vero eadem modo ratio usuveniret in facris locis, ut, fcilicet, innocentes tantum, & qui legitima aliqua excusatione uti possent, protegerentur; scelestis vero non tantum ob perpetrata facinora plecterentur, fed multo magis ob temeritatem; quod ipsum Deum, & facrofanctas Ecclesias immania scelera protegere velle existimassent .

Quo certe justo, atque rite ex animo concepto voto, finem de Afylorum immunitate fcribendi facio.

VA 1 1512618